

60 5 260

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE - FIRENZE 50.000 - 10.939

#### R. BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE

## PUBBLICAZIONI TEATRALI

RACCOLTE

### CAV. LUIGI SUÑER

AUTORE DRAMMATICO

nato all' Avana il di 11 Febbralo 1832

N. 582. 16 Maggio 1892





TRAGEDIA

# DI WOLFANGO GOETHE

ANDREA MAFFEI.

SECONDA EDIZIONE COMPIUTA.

PARTE PRIMA.



FIRENZE, SUCCESSORI LE MONNIER.

1869.

TIII)-

# FAUSTO

TRAGEDIA

DI WOLFANGO GOETHE.

Proprietà degli Editori.



# **FAUSTO**

TRAGEDIA

# DI WOLFANGO GOETHE

TRADOTTA DA

ANDREA MAFFEI.

SECONDA EDIZIONE COMPIUTA.

PARTE PRIMA.





60. 5. 260

#### IL FAUSTO DI WOLFANGO GOETHE.

Non so più in quale autore ho letto che la poesia non sarebbe stata mai senza la leggenda. Enunciata così nuda e cruda, cotesta sentenza mi parve per lo meno discutibile assai: egli è un fatto però, attestato da tutte le letterature del mondo, che i grandi poeti d'ogni nazione attinsero dalla leggenda, e nella-leggenda cercarono l'ispirazione alle loro opere più famose. Da Omero a Dante, da Dante allo Shakspeare, dallo Shakspeare al Goethe, la poesia bevve copiosamente alla fresca onda delle tradizioni leggendarie, ne trasse fuori tutti gli elementi che a lei si affacevano, ne rivesti la povera nudità, ce le dette, in una parola, sostanzialmente trasformate; pur non ostante vediamo che serbarono sempre qualcosa della loro origine. Perchè questo tacito e vicendevole accordo che di generazione in generazione si tramandarono i poeti? Forse che non bastava loro l'animo di creare di sana pianta il concetto su cui avrebbero poi intessuta tutta la fantastica trama delle opere immortali? Nessuno potrebbe sul serio dubitarne. Ma convien dire piuttosto che anche i genii grandissimi, pure non diffidando delle proprie forze, hanno voluto innanzi tutto catti-FAUSTO.

varsi l'attenzione e la simpatia, pigliando ad imprestito dal popolo la materia rozza sulla quale lavorerebbero. E conviene anche farsi ragione del modo col quale nei tempi antichi i rudimenti delle letterature si formarono: considerare quanta parte ci avessero il soprannaturale, l'inverosimile, la superstizione: che influenza esercitassero sulle immaginazioni popolari le leggende, le quali dovettero essere dapprima il solo patrimonio letterario universalmente accettato. Comunque sia, il fatto è questo: e senza più scavizzolarci il cervello a rintracciarne le occulte ragioni, pigliamolo com' egli è.

Quando il Goethe cercò lo scheletro del suo poema nella leggenda, ell' era digià passata nel dominio della letteratura vera e propria. L'ascetica narrazione del Widmann, dove si sente tutto il profumo della moccofaia di sagrestia, con quelle belle tirate di morale, con quei richiami alla gloria eterna del paradiso e alle pene eterne dell'inferno, s'era alguanto raggentilita, e aveva 6 preso contorni poetici nell'azione drammatica dell'inglese Cristoforo Marlowe: un Fausto da strapazzo, quando si voglia metterlo in confronto coll'opera del Goethe, ma pure a sufficienza sbozzato, perchè se ne potesse vedere l'acconcia e felice disposizione a trarne fuori un grande elemento di efficacia drammatica, Dall'Inghilterra l'eroe leggendario tornò nella sua patria alemanna, ma, strano a dirsi! non ebbe dapprima ospitalità che nel casotto dei burattini, con grande entusiasmo del popolo, dei ragazzi e delle serve, che non rifinivano di sollazzarvisi, e di pigliare un maledetto spavento a tutte quelle diavolerie, rabberciate insieme

alla meglio dal talento volgare dell'affamato burattinaio. Poco dopo la metà dello scorso secolo, Amadio Lessing riprese in mano per conto suo il dottore di Vittemberga, e vi tirò sopra le linee d'un dramma; ma o sia che il Lessing, autore d'una dissertazione sopra i miracoli, non trovasse buon sangue fra quel puzzo di stregonerie e tra quei miasmi d'inferno, o sia che indovinando l'immensa ricchezza di partiti drammatici che se ne potevano trarre, sentisse disuguali le forze all'ardimentosa impresa, fatto è che poche scene egli ne scrisse, e in quelle poche snaturò addirittura il Fausto popolare.

Nel dramma del Lessing vi sono due Fausti: quello di carne e d'ossa, che il buon Dio del cielo piglia sotto la sua protezione, e un Fausto di cartapesta, un Fausto fantasima, che per divina allucinazione il diavolo scambia per il Fausto vero. Il quale 
per beneplacito dell'autore si addormenta, e protetto 
da un angelo dorme la grossa durante tutto il dramma, 
mentre il Fausto fantoccio viene aggirato dalle potenze 
infernali in quel turbinio di eventi, che lo devono condurre più tardi all'ultima perdizione. L'autore tedesco 
si vede bene che volle salvare la capra e i cavoli, ma 
poi ebbe il buon senso di accorgersi da se estesso che' 
aveva sbagliata la via, e lasciò l'opera a mezzo.

Non mancarono dopo il Lessing autori che volessero ritentare la prova, ma allontanandosi sempre più dal tipo ideale. Taluno scambiò l'antico dottore di Vittemberga con l'inventore della stampa. Vi fu chi ne fece un buon diavolo d'uomo, acciaccinato a rintracciare il bene mentre non ne ricava che malanni: una specie di Don Desiderio disperato per eccesso di buon cuore. Altri infine ne fecero pretesto a spettacoli teartali clamorosi, con decorazioni spropositate, colpi di scena, combattimenti a arme bianca, e magari anche girandole e fuochi di bengala: raffazzonature di mestieranti, come si fanno oggi per le Arene in giorno-di festa. La leggenda quasimente era sparita: il Fausto, come s'era manifestato alla fantasia del popolo superstizioso, non serbava più che pochi e scarni e infedeli lineamenti: ma pure, non ostante che sciupacchiata e con tanti guidaleschi addosso, la leggenda aveva ancora tutto il fascino della sua origine, racchiudeva ancora tante sue parti inesplorate, dove al genio soltanto sarrebbe stato lecito di penetrare.

C'è un'alta e mirabile poesia nella leggenda del Fausto, una poesia che si potrebbe dir filosofica; e stain quel vago e indistinto desiderio di cose nuove, cheè al medesimo tempo la speranza e il tormento dell'anima umana: sta in una bramosia dell'ignoto, dell'infinito, del soprannaturale, di qualche cosa insommache non si trova quaggiù, ma a cui si volge perennemente l'infiammato pensiero. Orizzonti lontani e misteriosi dove aleggiano aure che non sono di questa terra; armonie ineffabili; splendori divini; tutto unmondo di sovrumana bellezza che s'indovina, che sipresente, ma non si vede: una perpetua battaglia fra l'anima prigioniera e il rigido custode del carceremondano: Pigmalione, Prometeo, Fausto. Ecco ilpensiero profondo della leggenda tedesca, compresomale da alcuni, non compreso affatto da altri, afferrato però in tutta la sua interezza dal genio divinatore

di Wolfango Goethe. Toccava a lui di cercare nella scorza il midollo, di trovare con lo scalpello la statua nel marmo, e trovatala, spogliarla della materia inerte, infonderle il calore, il sangue, la vita. Ingegni non volgari al certo furono quelli che innanzi al gran poeta alemanno colorirono e dettero forma artistica a quel primo ideale: si può dire anche che il Fausto, nelle varie forme che via via assunse, novella, romanzo, epopea, fantasmagoria, dramma, mentre perdeva qual-cosa della sua originalità, diventava a mano a mano più familiare, s'illuminava a poco a poco di qualche nuovo raggio di luce.

La leggenda era sorta probabilmente come un salutare spavento contro quel moto torbido e inquieto degli spiriti, che si agitavano nella preparazione della riforma religiosa. E chi sa mai? Qualche anima fervida e pia immaginò forse cotesto tipo dell' uomo ribelle alle leggi di Dio, che non rifugge dallo stringere un esecrando patto coll'inferno, e che d'errore in errore, di colpa in colpa, di delitto in delitto, va a finire miseramente nelle fauci del demonio: storiella, se si vuole, da raccontarsi a veglia per indurre il santo timore di Dio negli impauriti fanciulli, e per dar tema alle predicazioni del pergamo fra le turbe dei villanzoni. Ma se ne impadronì il popolo più colto, la foggiò alla sua maniera, fece del dottor Fausto un eroe. Di religiosa che dovette essere dapprincipio, la leggenda diventò ben presto gradito pascolo alle fantasie, entrò nel campo della letteratura e della filosofia, stette ad esprimere un tipo perpetuo, perchè la febbre del sapere, la bramosia di svelare i segreti della natura, d'avvicinarsi col pensiero a Dio, di sollevare lo spirito ad una audace ribellione contro la maleria, dureranno nel mondo finchè duri l'uomo. La mitologia antica ebbe i Titani: la mitologia moderna ha il Fausto, e il Goethe lo sovvenne del suo aiuto per sovrapporre monte a monte, e muover guerra all'inferno ed al cielo. Gli astri minori impallidiscono e scompaiono quando il sole risplende: riconfortiamoci nella sua luce divina.

Il dottor Fausto è veramente esistito: vi sono anzidue paesi nel Würtemberg che si disputano l'onore d'avergli dato la nascita, o sulla fine del 1400 o nel principiare del secolo seguente. Ma poco si sa della sua vita reale: girandolò nelle Università alemanne, fu nelle combriccole de' più torbidi fra gli studenti; e perchè di casa sua sembra fosse sottile il peculio che ritraeva, seguitò il costume di molti compagni, che usufruttavano l'ignoranza e la superstizione della plebe con giochi di prestigio, dandoli a bere come pretta stregoneria: Pare anche che Fausto in cotesta arte del giocoliere sopravanzasse d'assai i colleghi, sicche gli riuscì a cavarne tanto da campare la vita. Uomo di corrotti costumi, di reputazione non illibata, accattabrighe e fors' anche facinoroso, finì di morte violenta in qualche parapiglia di giovinastri e di bevitori. Della sua vita non si conosce altro, se non che appena morto si diffuse la voce che potesse averlo portato via il diavolo. Qualcheduna delle comari del vicinato avrà detto anche ch' ell' era in grado di attestare la cosa, e d'aver visto propriamente lei il diavolo, in carne e in ossa. acciuffare la preda e scaraventarla nel negro abisso.

Come apparisce subito, la leggenda aveva ben

poco da rosicchiare su cotesto carcame d'uno scenziato abbindolatore. Ma tant'è: il nome di Fausto risonò per parecchi anni in Germania come il nome d'un maledetto, d'un reprobo, d'un nemico d'Iddio; e quando ai primi agitamenti del lievito rivoluzionario, d'onde venne poi fuori lo scisma, il partito dei timorati e dei conservatori ebbe bisogno di combattere per fare argine a quell'onda che saliva e saliva. Fausto diventò lo spauracchio delle menti piccine, fu l'esempio minaccioso che si squadernò tutti i giorni sul viso ai credenti, per indurli alle opere della virtù e della fede: divenne in una parola, se può essermi lecita la frase, un volgare strumento, un' arme dozzinale di sagrestia, tirata a pulimento per essere una protesta in favore dell' ortodossia cattolica. Dalla viva voce dei preti e dei loro accoliti la leggenda entrò presto in combutta con la lunga collezione dei prodigi onde si fece tanto sciupio nel secolo decimoquinto e nel decimosesto; e si ha infatti una primissima edizione del Libro di Fausto, che vide la luce nel 1587. Un sunto di cotesta scrittura gioverà assai per chi voglia rilegare il poema del Goethe alla tradizione antiquata.

Nella leggenda adunque il dottor Fausto è figliuolo di gente perbene, costumata, fedele a tutte le pratiche della cattolica religione. Ma perchè i genitori erano poveri in canna, uno zio del giovanetto assunse volentieri l'incarico di spesarlo e di mantenerlo alle scuole, dacchè l'ingegno si palesava in lui vivacissimo e non ordinario. Ma nè lo zio, nè i parenti più prossimi furono capaci di raddirizzare la brutta piega dello scapestrato e del rompicollo, che il giovane, buttato in mezzo alla

vita petulante delle Università, andava pigliando. Dimenticò a poco a poco le dolci consuetudini della famiglia; piuttostochè della chiesa fu assiduo frequentatore delle bettole; disprezzò le Sante Scritture, studiò le scienze profane (forse i suoi di casa volevano farne un teologo coi fiocchi), s'erudi nella medicina, nell'astrologia, nelle matematiche; prese vaghezza delle arti magiche e dei misteri della cabala. E il suo spirito intanto, man mano che si allargava nella contemplazione di tante meraviglie della scienza e della natura, era divorato da una smania cocente d'imparar cose nuove. La terra non gli bastava più come troppo ristretta: quello strappo di cielo nel quale era pervenuto a leggere con i calcoli della mente, pareva a lui troppo piccolo: voleva andare al di là, penetrare nei mondi ignoti e misteriosi dell'infinito. E perchè una sola via gli era aperta, vi si cacciò arditamente: cercò ed ottenne l'alleanza del diavolo.

L'autore della scrittura, perchè i suoi lettori non credano che vuol prendersi gioco di loro, si dà cura di designare il luogo dove l'evocazione del diavolo avvenne: non molto lontano da Vittemberga, in una buia foresta chiamata Mongiallo. Espertissimo in somigianti faccende, non duro molta fatica il dottore a vedere gli effetti dei suoi scongiuri: rumori terribili, la foresta in fiamme, eserciti di demoni che danzavano una ridda infernale; finalmente preceduto da liete musiche e da nuovi rumori, come il protagonista d'una azione coreografica, il diavolo stesso in persona, sotto le spoglie d'un vecchio monaco. E quel diavolo disse che si chiamava Mefistofele.

Non ci vollero troppe parole per intendersi: si sarebbe potuto dire di loro che stavano come fra galeotto e marinaro. Il patto ignominioso fu presto concluso in una seconda conferenza; non si arriva più presto ad una conclusione nelle conferenze diplomatiche. Si dibatterono le condizioni, si trovarono eque dalle due parti, e l'atto autentico fu stipulato in doppio originale, come un vero contratto di sponsali o di compra e vendita. Mefistofele diventava per ventiquattro anni il servo obbediente di Fausto, lo avrebbe contentato in tutte le cose che frullerebbero in capo al padrone. E Fausto dal canto suo dava l'anima al diavolo, rinnegava Cristo e la fede, e prometteva di respingere le lusinghe che volessero ricondurlo sulla buona via, sulla via del Signore. Adempiute le formalità tutte quante, firmati gli originali con una penna intinta nel sangue di Fausto, l'eroe della leggenda incominciò la sua seconda vita.

Mefistofele era un buon diavolo, un diavolo galantuomo, e tenne scrupolosamente la promessa. I suoi servigi furono tali, che il più schifiltoso padrone se ne sarebbe chiamato sodisfattissimo. Rubacchiava di qua e di la perchè nulla mancasse ai comodì del suo signore, gli procacciava le più avvenenti donzelle, metteva quasi una particolare ambizione nell'indovinarne i pensieri e i desiderii. E Fausto dimentico per qualche tempo che tutte le delizie del mondo le avrebbe poi dovute pagare a carissimo prezzo, si tuffava giù nell'ebbrezza de'sensi, e se non vi trovava riposo a quella inquietudine strana ed incessante, che lo aveva tirato per i capelli a diventare tutta una zuppa e un pan molle col diavolo, per lo manco sentiva di vivere, e dato stogo

a un capriccio, a una voglia, a un bisogno, l'ardore che covava in lui inestinguibile glie ne faceva provare sempre di nuovi. Poi venne il giorno che Fauto senti la stanchezza di quella vita tumultuosa e sensitiva: la curiosità dell'ignoto lo assalse con maggior veemenza, dacche neppure nel matrimonio con la bellissima Elena, procacciatogli per opera di magia da Mefistofele, trovava egli il riposo dell'anima ardente ed appassionata.

E qui l'autore della leggenda, sempre col lodevole scopo di acquistare credenza presso i buoni lettori, ricopia dalla storia autografa del Fausto, trovatagli in casa dopo la morte e scritta, s'intende bene, di suo pugno, una lunga e lamentosa tiritera, da far venire i goccioloni a ogni pietosa persona. Fatto sta che un giorno, stretti i panni addosso al diavolo, Fausto gl'impose di condurlo a far conoscenza con l'inferno. Ma convien dire ch'egli domandasse un po'troppo, perocchè il furbo Mefistofele lo addormentò, e solamente in sogno gli fece vedere i luoghi della sua futura dimora. Le sorprese, gli spaventi, i terrori indicibili onde il pover uomo fu colto, non accorgendosi di sognare, più facilmente s'immaginano di quello che si descrivano. Ma poi un tratto il diavolo tutelare lo trasportò in più spirabil aere, fuori di quella puzza e di quel pattume infernale, e montato sur una fantastica cavalcatura lo condusse a vedere dall'alto, come in un pallone volante, i regni della terra, gli spazii infiniti del cielo, e poi in terra daccapo a visitare le più grandi e le più famose città, i punti estremi del globo, perfino quell'angolo dove si vuole che albergassero Adamo ed Eva prima della foglia di fico.

Nelle sue lunghe peregrinazioni Fausto non si stancava dall'interrogare l'indivisibile compagno, dall'apprendere cose nuove, e dal gabbare con la magia la gente di qualsiasi condizione, dagli imperatori potenti fino agli osti e ai vetturali del più umile villaggio: apparizioni singolari, trafugamenti della roba e del denaro altrui, orgie, spettacoli, seduzioni, bricconate insomma d'ogni risma e colore, quali potevano germogliare nel cervello diabolico di Mefistofele e del suo degno scolare. Intanto i giorni fatalmente prescritti correvano via rapidi: dei ventiquattro anni concessi non rimaneva più che un mese da vivere, appena il tempo per acconciare le cose del mondo, e darsi poi anima e corpo al terribile usuraio. E qui davvero rifulge in tutto il suo splendore la rettorica ascetica dell'autore, che aspettava al varco l'eroe di tante avventure nefande, per mettercelo sotto gli occhi pentito, lacrimoso, disperato, mentre l'infernal seduttore ne rende più acuto lo spasimo con cento graziosi epigrammi.

L'ultimo mese vola via rapido anch'esso; talchè il malcapitato, fatta di necessità virtù, chiama un'ultima volta a convito gli scolari, i compagni dei suoi tripudii; dà loro un lauto desinare e una lautissima cena, poi in fin di tavola racconta quella piccola bagattella del contratto firmato, che appunto in quella sera, allo scoccare della mezzanotte, doveva avere il suo tristissimo effetto. Le meraviglie, le disperazioni, i teneri e paurosi addii s'indovinano, e il dottor Fausto, mandati a dormire i compagni, si accinse come un eroe del Metastasio a quell'ultima e terribile hattaglia coll'inferno. La quale dovette essere hen terribile invero, pe

rocchè i trepidanti scolari udissero, fra la mezzanotte ed il tocco, un gran turbine di vento sconquassare la casa, e un gran sibilare come di serpenti e di vipere, e rumori straordinari e spaventosi, e la voce soffocata di Fausto che gridava soccorso. Poi non sentirono più nulla; ed entrati all'alba nella camera del dottore, videro in terra una gran pozza di sangue, frammenti di cervello appiccicati sul muro, ed il cadavere dell'infelice mutilato e pesto, giacente fuor della porta. Non aveva però il brav' uomo dimenticato di far testamento, e di tutte le sue sostanze (Dio sa in che modo racimolate) lasciò erede un suo servo Wagner, che lo avea seguitato per tutti quei ventiquattro anni di vita fallace e reproba. La leggenda finisce con una bella tirata morale sulla necessità di adorare e amare Iddio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze, talchè ne sia concesso in ultimo essere beati in perpetuo col nostro Signore, Amen.

Forse non v'è letteratura moderna, la quale abbia nella parte leggendaria qualcosa di più esteticamente bello di questa fantasticheria alemanna del Fausto, come ci venne data dai suoi primi raffazzonatori. E si può anco aggiungere che nessuna leggenda di nessun puese ebbe mai la voga ed il favore di cotesta, di nessuna si fecero altrettante ampliazioni, modificazioni e varianti. Chi avesse voglia di raggruzzolarle tutte, dalla prima edizione sino all' ultima splendidissima del Goethe, troverebbe che la leggenda ha seguitato passo passo nelle sue trasformazioni quel movimento degli spiriti, che in Europa, ma specialmente in Germania, si produsse negli ultimi tre secoli: troverebbe che il

concetto altamente morale, racchiuso in germe nella bizzarra e primitiva creazione, venne a mano a mano svolgendosi, si aggrandi coll' estendersi delle cognizioni umane, vi si trovò dentro un vasto pensiero e quasi un sistema di filosofia, si nobilitò, fece parte oramai imperitura della vita letteraria di tutto un paese. E ancoprima che il Goethe v'imprimesse, per così dire, il suggello d'una vita che chiamerei internazionale, la storia del dottor Fausto aveva raggiunto un favore ed una popolarità veramente straordinaria. Molte ragioni del fatto si potrebbero addurre : ma sembra a me principalissima questa: che gl'incomposti desiderii, le audaci ambizioni, la febbre di cose nuove non mai soddisfatta, sono appunto il gran campo dove si combattono le battaglie della vita, sono come corde austere e terribili, che appena toccate mandano gemiti e suoni disperati.

Mi si permetta qui un paragone. La leggenda anco rozza, anco non ravvivala e resa fulgida dai prestigi dell' arte, quando ha trovato un tipo ideale il quale risponda ad un bisogno che ferve nel cuore di tutti, rassomiglia a quelle canzoni, a quegl'inni nazionali che presso tutti i popoli sono quasi il segnacolo della riscossa, quasi un'intiera storia di patimenti o d'allegrezze, e un richiamo a tempi migliori. Sarà forse una musica non scritta precisamente in modo da contentare tutti i barbassori d'un' Accademia; fors' anche non sarà stata scritta mai; ma ella è impressa a caratteri incancellabili nella memoria del popolo, ed ella sola ha virtù d'esaltar tutti i cuori, di rinfiammare il coragio, di far vergognare le moltitudini della presente iat-

tura. E che sarà poi della leggenda quando un genio poetico sappia appropriarsela e farla sua, interamente sua? Era già familiare alla gente, e ora tutti la riconosceranno sotto la veste nuova. Se ne pregiava di già (per continuare l'immagine) il pensiero melodico; ora se ne dovranno ammirare le stupende armonie, in cui quel pensiero spicca e brilla di nuova e tersissima luce.

Il Goethe lavoro quasi tutta la vita attorno al Fausto. Aveva appena ventiquattro anni, quando gli balenò nella mente la prima immagine del suo poema, e dal 1773 fino al 1831, per lo spazio di quasi sessant'anni, durò quel suo fervore d'entusiasmo in un soggetto, che doveva essere, come ben dice il Meyer, il più prezioso gioiello della sua corona. E chi pensi a tanta pertinacia dell'immortale poeta, a tanti studii, a tanto meraviglioso successo, quasi non crederebbe che il Goethe parlasse sul serio, quando scriveva nelle sue conversazioni coll' Eckermann : « Voi mi domandate quale idea io abbia cercato di personificare nel Fausto! Come se io lo sapessi, come se fossi in grado io di dirlo a me medesimo! Il Fausto è un soggetto incommensurabile, e tutti gli sforzi dello spirito per penetrarvi intiero riusciranno vani. » Così il poeta medesimo innalza l'opera sua sopra un piedistallo, dove non pure non arrivano gli occhi degli altri, ma dove egli stesso guardando vi si sente abbarbagliare la vista. Così, per bocca dell'autore. lo stupendo lavoro si circonda di una talquale nuvola di soprannaturale e di misterioso, che sorpassa le regole comuni. Come l'antica Sibilla, a cui sarebbe stato disagevole rimettere insieme i suoi responsi sparpagliati e travolti in giro dal vento, a cotesto modo il poeta quasi

non sa rendersi intiera ragione dell'opera sua. L'anima di lui, agitata dal fuoco e dall'entusiasmo dell'ispirazione, abbraccia tutto un mondo intellettuale e poetico: ma quando l'ispirazione è quetata, quando chi la senti fremere entro se stesso ritorna sul proprio lavoro, più non ne afferra le bellezze tutte quante, o per lo meno non saprà descriverle, non troverà le parole che spieghino il riposto concetto che le animò. Nè io sono di quelli che credano avere il Goethe voluto prendersi spasso del pubblico scrivendo in quel modo all'amico suo, o liberarsi così dalle importune seccaggini degli entusiasti volgari. Credo piuttosto che il genio abbia davvero certe sue rapide e fugacissime manifestazioni, di cui il processo psicologico rimane poi sempre un segreto. E questo è tanto di più che si lascia allo speculare degli intelletti, e al lavoro delle fantasie nei lettori.

Sul poema del Fausto si scrissero volumi e volumi. Della vita dell'autore, dell'ingegno di lui, e
delle cognizioni svariatissime a cui si applicò, i dotti
della Germania, dell'Inghilterra e della Francia stamparono tanto, che se ne potrebbe comporre agevolmente
una biblioteca. Giovanissimo ancora il Goethe acquista fana di valente nelle matematiche, nelle scienze naturali,
nell'alchimia: in questa sopratutto, spintovi non dalla
curiosità volgare e pedantesca ch'egli ha dipinta così
bene nel Wagner, ma dalla impazienza dell'ignoto,
dal fervido desio di strappare alla natura i suoi segreti,
che è la parte predominante nel carattere di Fausto.
La familiarità che il poeta ebbe con i più grandi filosofi di quel tempo lo innamorò anche della filosofia,

ma l'ingegno suo, che vorrei chiamare scultorio, s'infastidi presto di vedersi accerchiato dalle nuvole del trascendentalismo alemanno. Ed è curioso a notare, che mentre della filosofia del Goethe è stato scritto non meno forse che della poesia, egli stesso, il sovrano poeta, considerava come una delle circostanze più felici della sua vita, come una delle grandi vittorie ottenute dalla sua volontà « l'essersi (cito le sue parole) mantenuto libero sempre in faccia alla filosofia. Il punto d'appoggio più solido è stato per me la semplice ragione del buon senso: » parole che non si crederebbero d'un tedesco, se quel tedesco non si chiamasse appunto Wolfango Goethe, il quale di cotesta filosofia del buon senso nutri la poesia che più si avvicina a quella di Shakspeare e di Dante: parole che mi richiamano alla memoria la definizione che della poesia ha data il Mauzoni: essere ella cioè l'esaltazione del buon senso. 1

Il Goethe ha adoperato, nei suoi studii filosofici, una specie di eclettismo: egli ha, per così dire, attraversato tutti i sistemi per conoscerli senza fermarvisi troppo, come un viaggiatore affaccendato, che pur guardando i paesaggi per dove passa, tien l'occhio della mente fisso alla mèta del suo cammino. Come nota il Caro nel suo stupendo lavoro sulla filosofia del Goethe, pubblicato nel 1865-66 dalla Revue des Deux Mondes, a ciaschedun sistema filosofico il Goethe piglia ciò che è d'accordo col temperamento del suo spirito, riducendo il tutto a un pensiero solo che egli si

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vedasi il discorso di Andrea Maffei premesso all'Alberto di Francesca Lutti, poema mirabile che onora grandemente le lettere italiane.

assimila, disponendo di tutte le filosofie senza essere dominato da alcuna, e mettendole in armonia fra di loro con quel sicuro istinto che era tutto suo proprio.

È stato detto da molti biografi, e se ne trovano testimonianze parecchie nelle Memorie, nelle Conversazioni, nelle Corrispondenze del Goethe, che egli non potesse liberarsi mai affatto dalla influenza delle dottrine panteistiche di Spinoza, il solo filosofo di cui egli si piegasse a riconoscere l'impero. Basterebbe a provarcelo una sola e sublime scena della prima parte della tragedia, la scena tra Fausto e Margherita nel giardino, nella quale si può dire davvero che il panteismo è divinizzato dall'amore. Ma nel Goethe ancor giovane, gli studii filosofici furono presto oscurati dallo splendore della natura vivente che irruppe nella sua anima, e dall'anima sgorgò fuori in torrenti di poesia. Erano gli anni felici, in cui il Goethe recatosi all' Università di Strasbourg per accaparrarvi i diplomi del Diritto, s'incamminava coll'Herder di già famoso allo studio delle idee letterarie, e rileggeva con lui la Bibbia, Omero, Shakspeare: era cotesta l'ora decisiva del poeta e dell'artista, era la primavera del genio, era il momento divino quando nell'anima entusiasmata germogliano la poesia e l'amore, quando il poeta idoleggia nel suo pensiero le prime scene del Fausto, Goetz de Berlichingen, Werter e tanti altri lavori mirabili, che si leveranno poi a volo nella patria commossa ed attonita, e si diffonderanno d'eco in eco come la voce della giovinezza, come i primi palpiti della nuova Germania. Finiva per il Goethe il faticoso lavorio della preparazione, finiva il tempo (come direbbe il Giusti nostro) « delle letture affollate,

FAUSTO.

delle fatiche improbe e disordinate, rotte da ozii tormentosi e invincibili; delle presunzioni smodate e dei fieri sgomenti; nel quale l'animo, l'ingegno e l'essere intero traboccano da tutte le parti; orgasmo fecondo di più ferma vigoria, e simile a quelle febbri che vedi nei fanciulli, chiamate febbri di crescenza, le quali nascono di troppa salute, e migliorano la complessione quasi martellando la fibra. »

La prima idea del Fausto venne in mente al poeta, quand' egli vide nella cantina d' Auerbach a Lipsia un vecchio quadro, rappresentante l' eroe della leggenda che galoppava nell'aria. Ne buttò giù fin d' allora alcune scene, le riprese più tardi, dopo due anni leggeva quei brani staccati all'autore della Messiade, dopo quindici anni ancora, col titolo modestissimo di Frammento, pubblicava il suo primo Fausto; e come a ricordanza della strana maniera con la quale gli era saltata in capo l' idea primitiva, volle introdurre nella tragedia la scena della Cantina, che può dirsi propriamente ritratta dal vero. Ma non era ancora l' opera quale si maturava dal suo profondo intelletto.

Incominciata, come ho detto di sopra, nel 4773, vi si aggiunsero nel novantasette la Dedica, mesto e poetico richiamo alle care e fugaci visioni della giorinezza, e più tardi il Prologo sulle Scene, capolavoro di arguzia e di satira a spese della scuola drammatica e del buon pubblico tedesco d'allora, e il Prologo in Cielo, ardita concezione nella quale il poeta non si perita a mettere a tu per tu Mefistofele con Dio. Si sa che dal 1800 al 1805 l'autore lavorò e torni, conducendolo ad una perfezione che rivaleggia con quella dei classici

greci, l'episodio dell' Elena. Poi v'è una sosta apparente, ma il misterioso legame che avvince oramai con indissolubili nodi il Goethe all'opera sua prediletta, ve lo riconduce di tanto in tanto, finchè nel 1824, all'età di settantacinque anni, come se nel poeta, per miracolo gentile della natura, si rinnovellasse la seconda giovinezza di Fausto, noi lo vediamo infaticabile lavoratore a comporre insieme le scene della seconda parte. Nel 1831 il mirabile dramma si chiude con la mistica e veramente paradisiaca ascensione dell'anima di Fausto, e pochi mesi innanzi alla sua morte, il Goethe potè vedere pubblicato l'intiero libro, dopo un mezzo secolo di meditazioni, di speranze, di sconforti e di entusiasmi. « Io posso ora (scriveva l'autore) considerare il resto della mia vita come un pretto regalo, e poco importa ch'io faccia ancora qualcosa o che non faccia più nulla. » Sentiva anch'egli, come lo attestavano digià la Germania e l'Europa plaudenti, che il nome suo era consacrato all' immortalità.

Aveva ragione il Goethe quando definiva il Fausto un soggetto incommensurabile. È tanto vera ed appropripata la frase, che invano si cercherebbe di fare la critica del suo libro con le regole usuali. Sfugge allo sguardo, come la maestosa catena delle Alpï che nascondono fra le nuvole le cime incoronate di perpetua neve. E io confesso di non aver capito mai bene perchè una così lunga filastrocca di dispute sia stata fatta, specialmente su ciò che chiamano l'unità dell'azione nel poema. Vorrei domandare innanzi tutto a cotesta schiera di dotti sacerdoti dell'unità, in che cosa ella abbia veramente da consistere, e quali confini, quali

cancelli insuperabili vi abbia messi attorno l' Arte poetica. Che se, come io credo, una risposta precisa non si può trovare, deve essermi anche lecito di dire che il precetto dell' unità non mi pare violato davvero, perocchè l'unità dell'azione nel Fausto si riveli in quell'ineffabile armonia delle parti che le fa essere un tutto solo, in quel contrasto continuo, pertinace, implacabile del male col bene, e della virtù col vizio, in quei trapassi suhitanei e pur così naturali dalle serene regioni dell'affetto nei tetri abissi del dubbio e della negazione : è l' unità che sa affratellare i contrari, che dà alla vita reale i prestigi fantastici dell'idea, che dipinge il mondo ideale con le forme rilievate della realtà. Quale altra unità vorreste voi in quell'apparente trascorrimento arbitrario che conduce il poeta dal cielo all' inferno e dall' inferno al cielo, che gli fa mischiare insieme il passato, il presente e l'avvenire, che lo fa vivere nel medio evo, nei tempi moderni, nell'antica età della Grecia, e nella più antica e fantastica età della mitologia?

E' pare che il mistico talismano delle Madri, di cui avremo a discorrere più tardi, e col quale Fausto ridona un'effimera esistenza alla bellissima Elena, conduca il poeta attraverso tante età e tanti mondi, dai religiosi terrori della leggenda lo innalzi ai dommi del naturalismo, dalle gole misteriose dell' Harz lo spinga nella umida e sozza prigione di Margherita, dalle infernali tregende delle streghe agli splendidi spettacoli della natura, dalle Corti, dalle battaglie, dalle seduzioni, in sulle lande deserte dove l'opera dell'ingegno infonde la vita alla terra, finche il novello Titano, che si ribellò

al cielo, nell'estasi ineffabile dell'opera propria non dica al fuggevole momento di arrestarsi. Chi può essere tanto audace da seguitare passo passo il poeta? Seguitiamolo si ma da lontano, trepidanti, commossi, maravigliati, e col Poeta nostro domandiamogli come ad un oracolo divino: Ingegnati, se puoi, d'esser palese.

Intorno alla traduzione dell'intiero poema, che ad onore della letteratura italiana il cavaliere Andrea Maffei ha voluto ora compire, mi toccherà dire qualche parola più sotto. Qui mi piace notare soltanto che l'illustre poeta non poteva meglio invogliare e innamorare del Fausto i suoi lettori, che nel modo che ha saputo farlo nella versione delle quattro ottave, le quali compongono l'Offerta o Dedica che si abbia da dire. A quel modo che il pensiero dell'autore già vecchio è mesto e soave, con quel ritorno alle care ricordanze della piacevole età e all'amabile consorzio degli amici, così il verso italiano in cui riluce il pensiero ha tutto l'abbandono, la melanconia, la scorrevolezza dell'originale, Nè in più acconcia maniera di questa era dato disporre l'animo dei lettori a seguitare innanzi nell'ardimentoso cammino. La Dedica sta invece della invocazione delle Muse, e le Muse del Goethe sono le fugaci visioni della giovinezza, che gli appaiono ancora una volta uscendo fuori dalla nebbia degli anni trascorsi. E quel chiamarsele vicine quasi a confortarlo dei beni irreparabilmente perduti, quel disprezzo orgoglioso ma bello degli applausi della gente nova, come se al poeta non sorrida più altro chela sicura immortalità, quel pigliare vaghezza del regno degli spiriti i quali gli aleggiano intorno, e che furono già gli ascoltatori plaudenti del suo verso; tutto ciò ha

qualche cosa di sovrannaturale e di fantastico, che ben ci prepara alle meravigliose vicende del dramma.

Il Goethe si distacca dalla scena del mondo che si agita fuori di lui; e obbedienti all'invito, affascinati dalla parola, noi lo raggiungiamo in quel nuovo mondo ideale, che si ravviverà e splenderà d'insolita luce. Eccoci ancora noi divisi dalla terra, dove pur siamo. Come chi tenendo fisso a lungo lo sguardo in un bel cielo stellato, più non sente i rumori dei lieti amici che folleggiano nelle stanze di casa sua, e quasi s'immagina d'esser salito anch'egli in una regione superna, così noi ci sentiamo sollevati a un'atmosfera più pura, e confondiamo i nostri palpiti, le nostre lacrime, i nostri sorrisi con quelli del poeta. Nessuna cosa ci meraviglierà più : nessuna stranezza ci parrà fuori di luogo. Dove non giunga il pensiero a indovinare i riposti concetti dell'autore, avremo però sempre la sfolgorante armonia dello stile, che ci sarà di guida a indovinare la più astrusa armonia delle idee. Il De Blaze, con bellissima immagine, ha scritto che il Goethe « avvolge d'una doppia scorza di granito il diamante del suo pensiero, ma tocca all'intelligenza fare il mestiere di lapidario; » ed è cotesta una delle più nobili soddisfazioni, una delle più ineffabili voluttà dello spirito umano.

Il vero Prologo, dove l'azione del dramma incomincia, ha luogo nel cielo, al cospetto di Dio Padre. Se ne togli la breve cantica di lodi al Signore dei tre arcangeli, null'altro o ben poco vi resta di celestiale in quel bizzarro colloquio fra Dio e Mefistofele. Mefistofele non è che un reietto: e sairemmo imbarazzatissimi a dire per quale sua furbizia sia riuscito a penetrare

HIXX

fino al trono di Sua Eccellenza, come il petulante osa chiamare Iddio; ma egli è là intanto, e non appena si accorge che la marina non è tanto torba contro di lui, dà bravamente l'aire allo scilinguagnolo, parla come parlerebbe co'pari suoi, e s'ingegna a divertir la brigata con arguzie e piacevoli paragoni. Non si scandalizza il buon Dio, scende anzi a patti col diavolo, e impegna con lui una partita di cui la posta sarà l'anima di Fausto. Il Dio del Goethe non ha niente di comune col Giove omerico, col Dio di Dante e di Milton. E una ragione riposta ci ha da essere in cotesta creazione alemanna d'un Dio casalingo e pasticcione: ma di quante se ne accennano dai commentatori, non ne raccapezzo una che mi persuada interamente. Forse il poeta volle dirci che il suo mirabile dramma, dove l'ironia signoreggia e dove il dubbio e lo sconforto accumulano rovine sopra rovine, non comportava un Dio preso sul serio: tanto è vero che noi lo vediamo, cotesto signore del mondo, giocare di scherma con Mesistosele, e non metter bene in chiaro le condizioni del contratto, per tema che lo scaltro spirito, come egli stesso lo chiama, vegga che si vuole lasciare intatta nel futuro l'assoluta libertà d'azione, per dir come dice la diplomazia moderna, quando ha in animo d'imbrogliare qualcuno. Volere o no, è una trappola che il buon vegliardo ha teso al demonio, ed egli vi cascherà come un sorcio, quando gli toccherà di pigliar briga con gli angioli i quali contendono all' inferno la parte immortale di Fausto. Ma il patto è concluso, gli angelici canti ricominciano, e Mefistofele lasciato solo, non malcontento dell' affare, spiega il volo sulla terra dove

la vittima illustre lo attende. Qui ha principio la prima parte del dramma.

E l'autore ci mette subito addirittura in faccia al protagonista, tutto in preda oramai a quella lotta del cuore e della ragione che lo ha condotto negli abissi del dubbio, che ha inaridito la fede, che gli ha spento nell'anima tutti i divini entusiasmi della scienza e dell'arte. Come il tronco solitario ed inerte abbrustolato dal fulmine, che sulla roccia del monte non offre con le scarne braccia nessuna ombra amica al viandante. così l'infelicissimo Fausto vive inutile a sè ed agli altri, sente il terrore della solitudine che lo circonda, prova l'ineffabile spasimo di chi sa troppo bene come la vita sua, adagio adagio consunta nella vana ricerca della verità, sia irreparabilmente perduta ai gaudi di questa terra, nè lasci dietro a sè alcuna traccia durevole. L'anima infiammata ancora d'un ardor giovanile vuol correre al disopra del nero soffitto della stanza malinconica, lanciarsi nei misteriosi spazi infiniti dell'idea: ma che giova il desiderio quando il potere gli manca? Gli occhi lacrimosi veggono attraverso le dipinte impannate il mesto lume della luna tranquilla, e il filosofo poeta vorrebbe confondersi con que'raggi luminosi, vorrebbe levarsi

> Ai gioghi alti del monte, intorno agli antri Vagolar con gli spirit, e nel soave Tuo crepuscolo, o luna, i verdi prati Scorrere dal maligno aere lontano Della ingrata scienza, ed al salubre Fonte bagnarmi delle tue rugiade.

Ma la scienza non ha saputo condurlo nel santuario della natura, non ha saputo ispirargli che sdegno e disprezzo. Le aurore impregnate degli odorosi profumi che ravviva il sole nascente, il silenzioso meriggio che spiega nelle quiete campagne tutta la pompa delle sue ricchezze, gli splendidi tramonti, le notti stellate, il potente anelito insomma del cielo e della terra non bastano più a quell' anima dilaniata, e i confini ch'egli varca sull' ali della fantasia vorrebbe vederli sparire come fossero i servi obbedienti della ragione. Il problema non esce dalla scorza fatale che lo rinserra, e l'agonia di quello spirito ambizioso e pur nobilissimo si spande in un disperato grido, in una terribile imprecazione alla scienza che lo rende il più infelice degli uomini.

E vedasi il mirabile contrasto ideale che l'autore, fin dalle prime pagine, ha saputo scolpire nell'eroe della tragedia. L'amaro sarcasmo trabocca dal cuore esulcerato, e fa più acuto e molesto un dolore di per sè già così grande. Eppure Fausto aspira ad uscire dalla prigione del dubbio per la porta della fede e dell'amore; eppure gli basta un dolce richiamo, una ricordanza degli anni suoi giovanili, perchè un tumulto d'affetti gli sorga tosto nell'animo, quasi a temperare la cruda impressione di quel cordoglio che è peggior d'ogni morte. Non sa dirvi di qual fede abbisogni : non sa di quale amore egli abbia mestieri : ma vuol rompere le catene che lo avvincono, ma vuole aggirarsi in un'aria più elastica e più serena di quella che lentamente lo uccide. E cotesta indeterminatezza medesima, cotesta vaga aspirazione a un'esistenza migliore che non si comprende quale mai possa essere, dà al poema un' intonazione originale e nuova che potentemente seduce, perchè lascia libero il campo alle commosse immaginazioni dei lettori.

Uno dei pregi singolarissimi del Goethe in questo libro immortale, è una padronanza cosiffatta della parola e dello stile, che le idee più vaporose, i concetti più aerei e fantastici pigliano sempre una fisonomia che la si vede, quasi direi che la si tocca. « Tu sei nato (dicevagli un giorno l'amicissimo suo Merck, che taluni interpreti hanno voluto erroneamente vedere rappresentato in Mesistosele) tu sei nato per dare alla realtà una forma poetica; la tua inclinazione è di trasformare la realtà in poesia, la natura in arte. » Or bene, nel Goethe v'è pure un'inclinazione opposta, c'è una voluttà, una pertinacia instancabile nel costringere l'ideale ed il mistico nelle ferree strette d'una frase lucida e precisa, talchè nessuno potrebbe mettersi in capo d'esprimere meglio o diversamente il concetto che gli balenò nel pensiero.

E a me pare che fino dalla prima scena, in cotesta ardita e vigorosa pennellata che serve a lumeggiare come in iscorcio tutto il carattere di Fausto, quel pregio si riveli in tutta la sua grandezza. Sono a malapena cinque pagine della splendida traduzione del Massei, ma tu già comprendi qual torbida onda di commozioni terribili si agiti e gorgogli in quell'instammabile petto, tu già presenti che il volo audace di quell'altissima intelligenza ssiderà le potenze tutte della terra e del cielo. Gli umani argomenti gli fanno difetto oramai, ed egli si slancia, rapito da una sublime disperazione; nel misterioso regno degli spiriti. Con trepida mano svolge il libro di Nostradamus, e il libro s'irraggia d'una luce

divina, e il segno del Microcosmo brilla di strano fulgore nelle tenebre della tristissima stanza. La natura,
dall'intrepido investigatore interrogata, finalmente risponde, e lo Spirito appare fiammeggiante al cenno
di lui che lo invoca: L'anelito potente — Del tuo cor
mi commosse, e qui son io: così gli dice lo Spirito, ed
è lo Spirito della terra, l'anima che dà vita alle forze
elementari della natura, che va destando per il mondo
un'eterna armonia. Quale poeta ha saputo mai in pochi
versi esprimere con tanta felicità, come il Goethe in cotesta scena, il lavorio incessante dell'universa natura,
soggetta pur sempre al maggiore spirito che l'ha creata?

Io del tempo così sul romoroso
Telaio m'affaccendo,
E vo senza riposo
La clamide vivente a Dio tessendo:

immagine omerica e dantesca, d'una bellezza e d'una evidenza sublime.

Il poema del Goethe è a un medesimo tempo tragedia e commedia, idillio e satira, poesia descritiva e lirica filosofica: tutti i generi vi sono incastonati l' uno nell'altro, sicchè non può dirsi ch' esso rientri in una delle tante divisioni di classi che i trattatisti enumerano, ma si deve dire invece che tutte le contiene in sè, che tutte le sorpassa. C'è però una parte che vi predomina, e questa è la satira, tanto più efficace quanto più il poeta ce l'avventa sul viso impensata, improvvisa, mordente. Se in un'opera siccome il Fausto potesse sul serio discutersi la questione di lana caprina del protagonista del dramma, io vorrei dire che dei protagonisti ve ne sono due: la vittima ed il carnefice, Fausto e Mefistofele, come sono due i protagonisti nella tragedia sublime dello Shakspeare: Otello e Jago. Ma il fatto è che nel Fausto la satira vi campeggia da un capo all'altro come padrona, ed è ella in certo modo la vera protagonista. Il luogo dove il dramma si svolge è veramente l'anima di Fausto, la più vasta, la più ricca, la più varia di tutte le scene; ma fra le crudeli tempeste che l'assalgono, fra le seduzioni e i pericoli d'ogni maniera ch'egli cerca e ssida, è palese la sua impotenza nel rintuzzare la freccia satirica dell'arguto e terribile servo. Nella satira è l'autore che fa capolino, è il grande scettico della Germania moderna. Mefistofele non è che un prestanome, e appunto le parti satiriche del libro sono esteticamente le più belle, perchè il poeta vi si versa tutto quanto, perchè obbedisce costi all'istinto invincibile dell'indole sua. Gli amorosi trasporti di Fausto ringiovanito, la cara semplicità, l'amore ingenuo, la colpa ed il delitto dell'ignara Margherita, commuovono potentemente e strappano dal nostro ciglio le lacrime; ma il poeta pare si pigli gioco di noi, e con un sorriso infernale asciuga su quella stessa pagina il pianto che la bagnava.

Le prime frecciate vanno diritte a colpire la infesta razza dei pedanti, di cui abbiamo un tipo singolarissimo nel Wagner, l'importuno discepolo che viene a disturbare il maestro, mentre scintillano gli ultimi e fugaci splendori della grande visione che lo affascinò. È stupendo il contrasto che nasce dalla conversazione di cotesti due uomini, appaiati dall' autore perchè spicchino ciascheduno nella sua parte. Wagner rappresenta

la scienza morta, la pedanteria delle scuole, di cui il Goethe ebbe a sentire più d'una volta il morso velenoso; Fausto invece è l'ardimentoso apostolo della scienza nuova, di guella scienza ancora confusa e indeterminata troppo quando l'autore scriveva, ma della quale i germi si svolgevano latenti nel terreno fecondo. Quando entra Wagner imbacuccato nella veste da camera e col berretto da notte, lo Spirito s'è già involato, chè gli occhi di talpa del pedante non ne potrebbero sopportare la fiammeggiante apparenza, e in quell'anima rintontita, e in quel cervello accartocciato come le pergamene su cui consuma indarno le lunghe notti invernali, l'eco della misteriosa e soprannaturale parola scivolerebbe inavvertita, come fugace fiammella sopra un mare di ghiaccio. Entrando nella stanza del riverito maestro, il pover uomo s'immagina che declami una tragedia greca, e non sa, non indovina le ineffabili torture di quell'anima. Fausto, infervorato aucora della terribile apparizione, parla come se il discepolo potesse comprenderlo, ma parla piuttosto con se medesimo, e il cicaleccio del pedante gli porge occasione a dettare precetti di quella filosofia dell'arte, che dai più si mette oggi in un canto come roba da rigattieri.

Ad alcuni commentatori è paruto che il primo ed il scondo monologo non combacino insieme, e che mal si giustifichi quel passaggio dalle aspirazioni vaghe e confuse, e dalla tetra malinconia che uccide ogni speranza nel cuore di Fausto, al deliberato proposito del suicidio. A me invece non pare; direi anzi che una morale rivoluzione s'è nell'intervallo operata in quella ardente natura, e la piccolezza propria non gli sembrò

mai così evidente, come dal momento che lo Spirito lo atterrò con una sola parola. Egli crede oramai in qualche cosa al di là della terra, in qualche cosa di cui gli è vietato il possesso finchè l'anima stia racchiusa nella miserabile corteccia; e spirito investigatore, ardito, impaziente, vuole infrangere subito i lacci che lo avvincano:

e coteste spiaggie a cui volge desioso la vela, coteste porte ch' egli desidera di spalancare perchè gli mostrino un mondo, idoleggiato nei giorni irrequieti e nelle notti insonni, egli intende di raggiungerle troncando violentemente la vita. Non è dunque una stonatura, come taluni dicono: è piuttosto una conclusione tirata logicamente dalle premesse; e nessuno potrà leggere senza una viva commozione coteste pagine, dove l'eroe del dramma, tranquillo nell'ora solenne che precede la morte, toglie dalla scansia la tazza che rinserra il veleno. Ma nell'istante ch'egli s'appresta a sciogliere il funereo brindisi all'alba che rosseggia, le angeliche voci annunziatrici della prima ora di Pasqua lo distraggono, lo commovono con le meste ricordanze della giovinezza, quando la preghiera era la casta voluttà del suo cuore, e le squille rintoccavano, e un vago, oscuro desio lo trascinava ai prati ed alle selve. La memoria di quegli anni lo riallaccia alla vita, e il pianto tante volte indarno invocato scorre da quelli occhi, che il sonno della morte doveva chiudere per sempre.

La volontà ripiglia dopo un fiero combattimento il suo impero, e l'infelice Fausto rivedrà ancora il sole risplendere sulle sciagure umane. L'illustre Manzoni, che ha per il Goethe una venerazione quasi religiosa, certo ebbe in mente questa mirabile scena, quando descrisse la lotta angosciosa dell'Innominato con se medesimo, finita appunto in quell'istante ch'egli senti « arrivarsi all'orecchio come un'onda di suono non bene espresso, ma che rendeva pure non so che di festoso. Si pose in ascolto, e riconobbe uno scampanare a festa lontano; e più stando, intese pur l'eco del monte, che ad ora ad ora ripeteva languidamente il concento e si confondeva con esso. »

Non è dell'indole di questa succinta scrittura seguitare passo passo il poeta ne'suoi varii trascorrimenti, e mettere in luce ad una ad una le divine bellezze onde il libro è straricco. Ci sarebbe da scrivere un volume più grosso del testo, e come non arriverei mai a dire la millesima parte di ciò che pure sarebbe necessario. così dispererei di persuadere quella non piccola schiera d'italiani, a cui nessuno può tôrre dal capo che la riputazione del Fausto di Goethe sia per quattro quinti scroccata. Ciò prova se non altro questo: che in Italia (e disgraziatamente altre e numerose prove non mancano) gli studii letterari sono caduti si in basso, che non solo ci manca la forza per emulare i grandi stranieri contemporanei o per avvicinarsi di qualche poco a loro, ma ci fa pure difetto l'acume per comprenderli. Quando l'anno scorso, scrivendo io alcune parole sulla traduzione pubblicata dal Maffei della prima parte del Fausto, ristampai un brano della bellissima scena

d'amore nel giardino, un professore amico mio venne a dirmi che gli pareva d'esser cascato dalle nuvole, legendo gli elogi che di quella scena avevo fatti, e poi soggiunse che si riprometteva di scrivermene una uguale in lingua fiorentinesca, per dimostrarmi che il Goethe non era altro che un poeta triviale. E li per li butto giù sulla carta un dialogo fra Margherita, cangiata in una lavandaia del ponte a Ema, e il dottor Fausto diventato un accollatario di strade che s' imbatte per caso nella bella contadinotta. Il dialogo era brioso, e adorno di tutte le grazie del gentile idioma nostro, ma dimostrava pure che l'amico mio non aveva capito un acca del Fausto.

C'è un gran difetto in noi italiania di far comune ad un popolo intero, a tutta la sua letteratura, alla scienza, all'arte, i difetti di qualche capo scuola. A quel modo che nei francesi vogliamo scorgere sempre la leggerezza del carattere, così nei tedeschi ci scandalizza il trascendentalismo della filosofia, le forme troppo indeterminate dell'arte, il misticismo e l'indefinito incomprensibile della letteratura. E non c'è caso si voglia far grazia per alcuno: è ella un'opera di scultura e di pittura, sono elleno poesie, è ella una musica d'un tedesco? Ci turiamo le orecchie e chiudiamo gli occhi, per non vedere e per non sentire. Ma il vero bello, che non è privilegio d'un paese piuttosto che d'un altro? Ma quel carattere di universalità, che affratella tutte le arti e tutte le letterature; che si trasmette di generazione in generazione; che sfida i rivolgimenti politici e sociali perchè ha qualche cosa in sè d'immortale e d'intangibile; che soprannuota ai secoli, e nel tempo anzi si alimenta di

nuova e più fresca vigoria? Oh non ci badate! Sono fantasie degli uomini di maniche larghe, sono ubbie degli eclettici. Per certi nostri sapientissimi, Omero e Shakspeare, Menandro e Cervantes, Dante e Goethe nulla hanno di comune fra loro. Ciascheduno viva nella sua nicchia, e di ciascheduna letteratura si vada a cercare un' immagine nell' apologo del topo romito, che si rinchiude per ingrassare in una forma di cacio parmigiano.

Passerà poi questo delirio: avrà contribuito a raddirizzare molte storture l'opera paziente ed infaticabile durata per quarant'anni dall'illustre Andrea Maffei, che rese e rende popolari in Italia le più insigni opere straniere: ma una fanatica pedanteria fa sentire ancora i suoi latrati, e molti ancora vi sono, i quali pigliano quei latrati per assiomi non discutibili di letteratura, di scienza e d'arte. Oh ruota pure il tuo flagello, o terribile Goethe, sulla mala genia dei Wagner; chè il seme non è ancora tutto disperso l

Dalla buia stanza dove penetra oramai la luce del giorno, il poeta ci conduce all'aperto. È il primo giorno di Pasqua, e la resurrezione del Dio fatto uomo si mesce alla resurrezione della natura, imporporata dei vivi colori di primavera. Con quale più animata descrizione di qualsiasi grande poeta non può rivaleggiare questa del Goethe? Uomo atfin qui son io, qui d'esser uomo M'è conceduto, esclama Fausto nell'estasi della contemplazione, e mescolandosi alle turbe lictissime che festeggiano il santo giorno, sente come dilatarsi i polimoni, e beve novellamente con febbrile avidità le feconde aure della vita, e dipinge il magnifico paesaggio

FARSTO

per modo, che noi lo vediamo come si spiegasse sotto gli occhi nostri. Nè è solamente un brano di lirica descrittiva maravigliosa: è anche uno splendido inno all'opera della creazione, è il palpito rigoglioso della giovinezza e dell' amore. Malinconici pensieri attraversano ad ora ad ora quell'anima, ma non possono offuscarne interamente l'insolito sereno, come appunto le nuvole di primavera seminate qua e là per il cielo non valgono a celarne tutto l'azzurro. Non è in Fausto la spensierata allegrezza dei villani, che danzano sotto il tiglio con le rubiconde e ben tarchiate villane . ma la procella della notte s'è dileguata dal suo cuore, e pure alimentando in se stesso quel misterioso ardore che lo consuma, quasi s'immagina d'allontanarsi dalla terra, di ramingar per i cieli dietro il sole fuggente che porta la luce a incognite plaghe, di perdersi nello spazio come la lodoletta, o di spiegare gli ampi vanni dell'aquila al disopra delle roccie incoronate d'abeti. Chi sa? Forse Fausto, ritemprato alle schiette bellezze della natura, ritroverebbe in un cantuccio dell'anima le placide sodisfazioni, le pure gioie dell'adolescenza: e forse quel suo ingegno bollente, avviato per un nuovo camminó, sarebbe pago di lavorare in benefizio dell'umanità, e i nuovi dolori troverebbero dolce compenso nella certezza di poter essere utile in qualche cosa, Ma il suo destino è irrevocabilmente fissato; il patto singolare fra Dio e il diavolo deve aver compimento. Quando Fausto rientra in casa non è più solo: scodinzolando festosamente un nero cane lo accompagna, e sotto le spoglie di quel cane si nasconde Mefistofele.

L'allegria fa buon sangue; le aure primaverili e il lieto brusio della giornata hanno fatto rinascere un briciolo di fede dove signoreggiava il dubbio; e già Fausto si dispone a interpretare con puro affetto la divina parola del Vangelo. Ma quel barbone lo infastidisce, e lo inquieta, e lo distrae dalle sacre carte. È naturale che questo accada. Mentre Fausto, coll'acume del raziocinio, si accinge a snebbiare degli ultimi vapori la mente, il barbone dilata le membra, ingigantisce, si trasforma, piglia subitamente aspetto umano. La lotta incomincia, il gran seduttore accarezza già con le mani la preda.

Col personaggio di Mefistofele, il Goethe ha creato uno di quei tipi straordinari, che rimangono perpetui nella letteratura di tutti i paesi. D'una figura odiosa ed antipatica come è stato sempre il demonio, l'ardito rinnuovatore dell'antica leggenda ha fatto un essere popolare, dappertutto notò, quasi starei per dire amabile. S'ha un bel riflettere che sotto quegli abiti, ora di scolastico ora di cavaliere acconciamente agglindato, si cela lo Spirito delle tenebre, salito a bella posta sopra terra per mandare all'ultima perdizione il misero Fausto: s' ha un bel richiamare nella nostra mente tutte le furfanterie, i tradimenti, i delitti commessi dal grande ribelle, tramandatici con tanta cura e con tanta minuzia di particolari dagli storiografi della sagrestia cattolica. Tant'è, quel Mefistofele ci diverte, ci affascina, e rinnova sopra di noi come sopra Fausto l'esperimento potentissimo della seduzione.

Come non ha più le corna smisurate, la coda oscena, le nere ali, e la fuliggine e il muso orrendo e gli

occhi di fuoco, così egli ha perduto tutte le asprezze del carattere, tutta la terribilità, un po'accademica, del diavolo universalmente accettato. È burlone e gioviale a un bel circa come nel prologo in cielo, quando si trova al cospetto del suo Signore; e qui ha di più tutta la scioltezza che gli deriva dal non essere in mezzo a gente la quale gli dia soggezione. Per citare un'altra volta l'esempio dello Shakspeare, il tipo mefistofelico d'Jago. col quale la creazione del poeta tedesco ha moltissimi punti d'analogia, è più spregevole e ributtante: c'è in lui la vendetta che cova, e l'odio implacabile che suggerisce la perfidia e il delitto, qualche cosa insomma checi allontana con ribrezzo dalla turpe figura. Il Mefistofele del Goethe ci tira a sè col sorriso, ne salutiamo quasicon letizia l'arrivo quando sentiamo il suo passo, e che Dio me lo perdoni, ci par d'essere in buona compagnia quando egli è in sulla scena. E cotesto Mefistofele simpatico è tutta una creazione del poeta alemanno, ed è cosi finito e perfetto in ciascuna sua parte, che basterebbe quel tipo solo a testimoniare della potenza d'ingegno e di fantasia di chi lo inventò. Rappresenta anch'esso un'idea astratta: è lo spirito del dubbio, è lo spirito che nega; ma un dubbio così giocondo, e una negazione così arguta e argomentatrice in quella gaia e apparente spensieratezza, che si vorrebbe poter negare e dubitare con altrettanta disinvoltura.

Mefistofele è l'incarnazione della satira: una satira che raramente lacera e sbrana le carni, ma opportuna, filosofica, acconcia sempre, che ti buca con una sequela di punture di spillo, che sa aggiungere al concetto le grazie del dire elegante, che mescola all'ironia ed al sarcasmo l'immagine sovranamente poetica. Ho pensato sempre che il Goethe, conducendo a tanta perfezione il suo Mefistofele, avesse in mira principalmente questo: di dimostrare che a molte cose possiamo resistere, ma non già al fascino di quegli esseri privilegiati, che ebbero in dono di saper destare il sorriso su tutte le labbra. Nè si dica che a Fausto succede tutto il contrario, quando vediamo ch'egli a malincuore sopporta la malvagia compagnia di quel servo soprannaturale. Sia pure così; ma intanto fin dalla prima scena ben si comprende come Fausto non potrà più liberarsi dalle gransie dello spirito ammaliatore, che pure sdegnandolo lo incatena, e deridendolo lo padroneggia. E come farebbe altrimenti l'irrequieto e fantastico pensatore? Svampò in lui d'un tratto l'onesto e discreto desio che lo chiamava alla fonte delle poche verità rivelate, e la speranza di giungervi per altra via, squarciando con audacia insolente il velo che le nasconde, e aprire dinanzi a sè uno almeno dei tanti orizzonti, di cui vede e sente nell'anima il confuso e lontano splendore e la indistinta armonia, cotesta speranza lo distacca per tutta la vita dal sentiero della salute.

Non è ancora un colpevole; non lo tira a patteggiare col diavolo avidità di guadagno, fervore d'ignobili istinti: ma è sempre quel chiodo tormentoso delli sta fitto nel cuore; è quell'orgoglio non sodisfatto che più d'ogni altra cosa fa fede della nobiltà dell'umana natura. Guai a lui però! dopo la transazione prima ne verrà un'altra, e poi un'altra; dopo che avrà accettato la discussione coll'invincibile compagno, non speri più di ritrarsi. Ha posto un dito sulla ruota che gira,

e la ruota agguanterà la mano, e poi il braccio, e poi la persona: la vittoria è di Mesistosele, ed ei la presente, la gusta, ce la fa indovinare di già fra le piacevolezze di quel suo filosofico buonumore. Nessuna tirata rettorica mai in tutto il poema, con la quale l'autore, strappata la maschera al diavolo, ce lo presenti nel suo vero e orrido aspetto. Anche nei lucidi intervalli di sincerità, anche nei monologhi dove nessuno importuno costringe Mefistofele a tradire la sua natura, egli è gaio, sorridente, burlone: v'è in lui lo spirito maligno, v'è il profondo disprezzo del genere umano che si può dire personificato in Fausto; ma quel disprezzo non si muta mai in odio feroce. Si direbbe che pigli gusto alla parte volontariamente assunta, e come quei comici tribolati, che sedendo dopo la recita al povero desco, si compiacciono di comandare come vestissero ancora il paludamento regale, o la corazza dell'antico cavaliere, così Mefistofele non sa decidersi a ritornare un briccone, e in certi suoi accessi di vera malinconia, in certe bestemmie che gli sfuggono a quando a quando dal labbro, v'ha sempre qualcosa che ti fa sorridere.

Il Gounod, ispirandosi al poema del Goethe, ha saputo scrivere una musica, di cui le soavi ricordanze faranno palpitare tutte le anime gentili, fintantochè almeno non si rovescino le leggi dell'estetica musicale. E il Gounod, in quel mirabile terzo atto del giardino, ha trovato un potentissimo effetto, quando Meßistofele, ritornato a un tratto demonio, con mistiche e terribili note comanda ai fiori che olezzano, alle stelle che brillano silenziose nel cielo, di aiutare l'opera diabolica della seduzione sul cuore inconsapevole di Margherita.

Or bene: il Gounod si allontana costi dal poema, e dà a Mefistofele un'impronta che il Goethe, non senza un perchè, trasandò affatto. Per il poeta alemanno Mesistofele non ismentisce mai la sua natura: è un cavaliere sempre aggraziato, ciarliero, spiritoso, talvolta sfavillante di cortesia. Seduce con la parola, affascina con la mordace e graziosa ironia, risponde perfettamente allo scetticismo dei nostri tempi. La più grave faccenda per Mefistofele è certamente quella di cogliere il premio ambito, e scaraventare nelle aperte gole dell'inferno l'anima di Fausto. Ma che è che non è, il demonio si distrae un momento a vagheggiare i bei dorsi di certi angioli lascivetti venuti a contendergli la preda, e l'anima vola al cielo, mentre il burlato Mefistofele rimane in asso, e vede a un tratto perduta l'opera di tanti e tanti anni. Cotesto inaspettato e arditissimo scioglimento è l'ultimo colpo di martello al carattere profondamente scolpito dal Goethe.

Nessun commentario per quanto prolisso può darci un'idea adeguata delle bellezze che ingemmano le due prime scene fra il vecchio dottore e Mcfistofele. Sono di quelle pagine che bisogna meditar lungamente, verso per verso, parola per parola. Sotto la festosa apparenza e gli smaglianti colori d'un dialogo vivacissimo dove sono tratti di comico vero, si svolge l'opera latente della seduzione. La virtù di Fausto, già inflacchita dai patimenti di cui s'è fatta una volontaria tortura, non ha più che una protesta sterile, un grido tremendo e disperato di maledizione a tutto il creato, alla scienza, alla speranza, all'amore, alla pazienza: anche a quest'ultimo dono, perduto il quale più non

resterà all'infelice che il naufragio di se medesimo. Mefistofele ne gioisce, il prezzo dell'opera diabolica non gli potrà fallire. Un Coro invisibile di spiriti canta la vita nuova in cui Fausto è travolto, e mentre egli si abbandona in un voluttuoso sopore, le care immagini poetiche d'indefiniti splendori gli danzano lietamente nella fantasia, perchè gusti intanto, prima d'appressarvi le labbra, le dolcezze del nappo che dovrà poi ingoiare insino alla feccia.

Cotesto canto degli spiriti è un capolavoro di lirica descrittiva, e non v'ha forse in tutto il poema un'altra scena, che alla pari di questa esprima così bene, in un linguaggio accessibile a tutti e sommamente poetico, il mistico e vaporoso idealismo d'un sogno, popolato di tutte le fantastiche creazioni della infernale magia. La vita sensuale già piglia il sopravvento sulla vita operosa del pensiero; cadono a terra gli ultimi ripari, e l'onda della voluttà invade gorgogliando quell'anima di fuoco.

I realisti della moderna scuola troveranno di che rifarsi la bocca nella scena della cantina a Lipsia. Se non sapessimo che nell'osteria d'Auerbach trovò il Goethe le prime ispirazioni del poema guardando un'affumicata pittura dov'era raffigurato Fausto, non si comprenderebbe la ragione di cotesta scena, così diversa d'intonazione, di colorito, di stile da tutte le altre. È una scena ritratta dal vero, e il poeta non ci mise forse altra cosa di suo, all'infuori della vivace e assai volgare spigliatezza del dialogo. La rumorosa allegria dei bevitori nelle città tedesche è appunto quella, ed è intervenuto anche a me di trovare, in alcune bir-

rerie della Germania, i tipi chiassoni e turbolenti del Brander, del Frosch, del Siebel, gesticolanti e schiamazzoni fra mezzo ai caratelli e i gotti di birra, e sotto una densa nuvola di fumo che mozza il respiro. Come nella scena precedente dei cittadini al passeggio, così in questa il Goethe rivela un'attitudine meravigliosa a dipingere con brevi tratti il carattere dei personaggi, ciascheduno dei quali ha una fisonomia spiccata e diversa dalle altre. Nè la scena della cantina è oziosa affatto: i due fantastici pellegrini, Fausto e Mefistofele, entrano anch'essi nei ragionari di quella turba di buontemponi, e se ne pigliano gioco, e li sberteggiano con le strane magiche apparizioni. È intanto una piccola prova di quello che saprà fare l'infernale servo pel suo Signore, è un predisporlo a ingozzare il diabolico beveraggio della strega, che ridonerà al vecchio e infastidito dottore la gioventù, la bellezza, e le acri sodisfazioni d'una voluttà inesauribile.

Nella cucina della strega fa capolino un'altra volta la satira, e per comune consenso degl'interpreti, il poeta non può avere avuto in mente altra cosa che di flagellare col ridicolo gli strambi zibaldoni, ammanniti dai letteratucoli di mestiere della Germania alla facile turba che si accontenta di tutto. V'hanno commentatori, i quali si sono studiati di raccapezzare i nomi dei fiologi, dei filosofi e dei giornalisti, che il Goethe ha adombrato sotto la bigia e pelosa pelle dei gattomammoni. Sarebbe opera inutile ripeterli qui: dirò anzi con tutto il rispetto al sovrano poeta, che le mordaci allusioni, per le quali vanuo in solluchero i più volgari fra i leggitori, tolgono qualche cosa all'effetto generale del lavoro.

Un'opera d'arte di cui il concetto, le proporzioni, la forma, sono tali da imprimerle il suggello dell'immortalità, dovrebbe sdegnare cotesti lenocinii di cattiva lega, perchè appunto non mira solamente all'applauso passeggiero d'una folla pettegola e maldicente, ma vuole ottenere la meritata approvazione delle generazioni future. Il Goethe, spregiatore così orgoglioso di quasi tutti i contemporanei che lo rimeritarono d'implacabile invidia, si rimpiccolisce un tantino quando accenna con troppo chiare allusioni a questo e a quello, meritevoli appena della sua noncuranza : dove che invece quando la satira del Goethe, spogliandosi d'ogni personalità, combatte e annienta col ridicolo i sistemi letterari e filosofici del tempo, raggiunge il culmine più sublime della vigoria e dell'effetto comico. È tanto vero che la satira, la quale rasenta il libello, stride troppo messa a contatto cogli altissimi voli della mente poetica dell'autore, che la cucina della strega è forse la scena meno felice, a mio parere, della prima parte del Fausto. Sono le macchie nel sole, io ne convengo; per altro nessuno dirà che il poema scapiterebbe se quelle macchie non vi fossero.

Ma usciamo di mezzo alle caldaie e alle pentole, dove gorgoglia la nera e mistica broda. Già Fausto trangugiò il fatturato liquore, e la giovinezza torna a sorridergli per opera d'incantesimi. Incomincia la vita nuova per lui: ha maledetto le forze viventi della natura, ha rinnegato le austere virtà dell'intelletto e del cuore, ha sentito senza commoversi cantare le funebri e poetiche esequie di quel mondo, che in un momento di disperata aberrazione ha rinnegato. Egli oramai non

vivrà che per le seduzioni del senso: un'illusione lo avvolge, lo cinge d'una nebbia di voluttuosi profumi a de la companione de la companio

Di questo poema Margherita non è che un episodio, ma è pur quello che lo rendette popolarissimo. È un episodio che fugge via rapido, fra le tante vicende di quella vita che saprà essere operosa e feconda anche nel male, ma lascia dietro di sè come una traccia luminosa, e il divino olezzo si spanderà poi a temperare la sozza atmosfera contaminata da Mefistofele. Un sentimento di melanconia ineffabile s'impadronisce di noi, quando Margherita ha pagato irreparabilmente il fio di colpe non sue, a quel modo che suggiamo dalle sue labbra, dal suo viso, da tutta la leggiadra persona, finch' ella è viva, l'acuto diletto che nasce dallo spettacolo della grazia infantile e della bellezza innocente. E cotesto sentimento che proviamo in noi l'autore medesimo lo presente, talchè in fine del poema, quando l'anima rigenerata di Fausto può ascendere alle sfere superne, il Goethe ci commuove col richiamo di quella figura di Margherita, non più umile, dolorosa e piangente, come quando prega pace in terra allo strazio infinito del suo povero cuore innanzi tempo spezzato, ma ricca di luce soprannaturale, ma purificata nell' amplesso degli eterei cori, ma irraggiata d'una beatitudine che la solleva al di sopra di Fausto

L'episodio di Margherita non è nuovo: è la riprodiurione di mille e mille scene d'amore, di cui tutti
siamo stati o spettatori od attori. Ma una singolarissima
novità di questo, che è la più bella parte del primo
Fausto, si rivela nel modo col quale il poeta ha saputo
far nascere il contrasto drammatico fra i due caratteri
di Fausto e di Margherita. Nella povera fanciulla di
Wittemberga tu cercheresti invano l'ideale fantastico, del quale parrebbe che più agevolmente dovesse
sentirsi preso l'innamorato giovane. Margherita non
somiglia punto alle eroine dei poemi cavallereschi e
dei romanzi, e benchè circondata di tante poetiche bellezze, ella appartiene pur sempre alla più umile realtà.
Sentite ella stessa come racconta la vita propria.

.... Serva non abbiamo; io cuoco — spazzo, cucio, e lavoro di calzetta. — In tutta la giornata — un andare, un venire; e li mia madre — che per ogni cosetta arriccia il naso.... — e poi di gran mattina — correre al lavatoio, indi al mercato, — e dal mercato al focolare, e via — via così tutti i giorni.

Se v'è un'anima incapace di comprendere Fausto, parrebbe dovesse essere la sua. Ella è divisa dall'in-telligenza di Fausto per tutto l'intervallo che separa il cielo dalla terra. Invano si sforzerebbe a indovinare quell'insaziabile brama di scienza, quell'altezza orgogliosa e smisurata del pensiero, e i disperati accoramenti, e le tempeste terribili che fervono e bollono nell'infiammato cuore di Fausto. Sono orizzonti inesplorati non solo, ma ignoti a lei. Nata e cresciuta nel popolo, educata alle rozze consuetudini della vita casalinga, ella non sognò mai forse che al di fuori delle mura

della piccola città che l'accoglie, altre passioni, un'altra vita, un vasto mondo si agitino. È virtuosa e casta,
ma non sa di esserlo: ama i fiori del suo giardino,
ripete mentre lavora all'arcolaio le dolci canzoni imparate a memoria, e quando la vista dell'uomo caro e fatale ha conturbato l'inalterabile serenità di quell'anima che ignora se stessa, ella non potrà esprimere il
nuovo sentimento che l'assale, se non canterellando
in più malinconico metro la ballata dell'antico re di
Tule, ed ella non sa qual misteriosa armonia esista fra
la tristezza di quel canto e la pena segreta che non le
darà più riposo.

Ora o io mi inganno, o qui sta appunto tutta la bellezza della maravigliosa creazione; di qui nasce l'estetica ragionevolezza del concetto del Goethe, che la sua Margherita, benchè involta e caduta nella più volgare seduzione, pur non s'imbratti del fango che tutta la circonda e la soffoca, e colpevole d'un errore che il mondo non le perdonerà, colpevole d'un delitto di sangue che la condannerà a morire sul palco d'infamia, ella rimanga sempre pura e virginea, perchè isciente del male che ha fatto. L'abuso irrefrenabile della scienza ha perduto Fausto: ciò che salva Margherita, anche dopo il fallo, è la sua ignoranza: sicchè la memoria di lei ci ritorna nel commosso pensiero, come un tipo divino di purità e di grazia.

Fu arditissimo quanto nuovo il concetto del poeta, di presentarci lo spettacolo d'una seduzione cosi rapida, così semplice nei mezzi che adopera, e pur così logica e naturale. Anco se la misteriosa influenza di Melistofele non hastasse a distruggere nel cuore candido di Margherita il libero arbitrio, siochè vittima rassegnata ella pieghi spontaneamente la volontà agli appassionati desiderii di Fausto, la caduta di lei avrebbe giustificazione in quel contrasto di due caratteri tanto disformi, di due anime tanto remote l'una dall'altra, ma confuse e affiratellate insieme dall'irresistibile fascino dell'amore. Il solo genio d'un grande scrittore poteva tentare la prova: e la prova riusci così bene, che l'episodio della Margherita vivrà immortale nei secoli, fintantochè almeno vi saranno cuori i quali rispondano alle divine armonie del bello poetico.

L' arte finissima del disporre acconciamente quelle che si chiamano situazioni drammatiche, dello stringerle fra loro in maniera, che naturalmente si snodino e si svolgano man mano che l'azione va innanzi, dimodochè le une procedano e si stacchino filate dalle altre, cotesta arte io non so chi l'abbia saputa adoperare, all' infuori dello Shakspeare, con tanta perfezione come il Goethe nelle scene di Margherita. Le quali chi voglia riguardarle dal lato della forma, si risentono per cesì dire della bella età del poeta, quando la gioventù gli arrideva con tutte le seduzioni della felicità e della fortuna; quando egli, indovinato se stesso, volenteroso si ritraeva, mesto e pur sorridente, dalla vita dei facili amori, e consacratosi all'arte, non dubitava di sacrificare al culto dell'idea il cuore della donna bellissima che poi moriva per lui. Dello scetticismo in amore, e della insensibilità del Goethe, si scrissero dissertazioni senza numero: ma per quanto malagevole sia stato a tutti gli ammiratori e agli amici di lui leggere nelle profondità di quella grand'anima, questa cosa mi pare fuori di dubbio: che un' onda così piena e limpida di poesia e di sentimento, quale vediamo scorrere volutuosamente nelle scene amorose della prima parte del Fausto, non si sarebbe potuta sprigionare da quella ardentissima fantasia, se almeno la ricordanza d'un affetto non l'avesse in qualche modo turbata. Saranno stati come i suoni lontani d'una musica che affievolisce e va perdendosi a poco a poco; ma gli echi della serena montagna li ripetono, e cessati i suoni, rimane anora nell'aria il fremito della dolcissima vibrazione.

Margherita non è che un capitolo della vita avventurosa e agitata di Fausto. Nuove passioni, desiderii nuovi non sodisfatti mai che a metà, incomposti e torbidi sempre anche quando par che rifulga di tutta la sua luce lo scopo nobilissimo a cui egli mira, fanno si che il doloroso idillio si muti presto in sanguinosa tragedia. Il pentimento e l'espiazione succedono ai delirii vertiginosi d'un affetto, che l'inebriato Fausto sinceramente giurava sarebbe stato eterno. La buona e semplice Margherita comprende tutta la gravità della colpa quando i rimorsi l'assalgono, quando è fatta ludibrio alle chiacchiere maligne delle vicine. Cerca sollievo al dolore che la trafigge confidando le sue pene alla Vergine, ma a che prò? « Ovunque io movo, - Dolor, dolor ritrovo; - E torno appena - Sotto il mio tetto, -Che piango, piango, e dalla pena - Mi scoppia il petto. » Suo fratello Valentino reduce allora dalla guerra, generoso e bellissimo carattere di giovane, in cui la rozzezza delle maniere soldatesche contrasta con l'affettuosa e amara ricordanza della sorella diventata reproba agli occhi suoi, cotesto Valentino che appare una sola volta in sulla scena, muore ucciso in duello da Fausto. La madre è morta di crepacuore, seppure non ne affrettò la fine un micidiale narcotico di Mefistofele. Nel luogo stesso dove i fedeli si raccolgono a pregare, la misera fanciulla non trova mai pace, e non più i canti melodiosi che la rasserenavano accostandola al cielo, ma v'ode invece le lugubri e terribili note del Dies irw: i concenti dell'organo sono per lei come una voce accusatrice che le strappi il cuore dal petto, le vòlte del tempio par che le rovinino addosso, e le colonne la stringano per soffocarla.

Ella è norta alla vita: ma sarà madre fra poco, ucciderà il bambino per isfuggire all'incancellabile onta, e la giustizia umana la colpirà, condannandola a morte. Oh perchè il suo Fausto non le è vicino? come fu che si spensero in lui quegli ardori i quali parevano inestinguibili? perchè non soccorre del suo valido braccio la derelitta che invoca il suo nome? La promessa di nuovi diletti chiama Fausto in altro luogo; egli va con Meßistofele a celebrare la notte di Santa Valburga. E così ha da succedere. Era egli possibile che si arrestasse il destino irrevocabilmente deciso? che dalla sventura e dal male rampollassero il bene e la felicità?

All poeta non poteva essere l'infedele interprete della storia del tristo cuore umano, nel quale eternamente combattono e cozano i due opposti principii: l'entusiasmo e la negazione, l'amore e l'ironia. E qui forse più che in altra parte del poema il Goethe personifica se stesso, perocchè in Margherita dobbiamo scorgere rappresentate le povere figlie della Germania che s'incontrarono sul fatale cammino del poeta; quando

la primavera della vita gli si schiudeva dinanzi circondata già d'un'aureola di gloria, e quando una dopo l'altra egli abbandonava le sue dilette nel dolore e nella disperazione, timoroso soprattutto d'attraversare di cure moleste il sovrano egoismo, e l'ardimentoso e sublime volo del genio grandissimo!

Poche cose sono da dire qui sulla stranissima baraonda che il Goethe chiama la notte di Santa Valburga. Ai lettori che si smarrissero negl'intricati laberinti di cotesta fantasticheria che non ha nome, basteranno le brevi e succose note del traduttore messe in fondo alla prima parte. Sembra fuori di dubbio che l'episodio del sabato delle streghe incastonato nel poema non dovesse entrarvi dapprima, e che il Goethe ve l'aggiungesse quando, fatto il proposito di allargare notevolmente l'opera sua, gli tornava acconcio d'introdurre più tardi, nel secondo Fausto, la notte classica di Santa Valburga. È stato detto che la prima notte si rilega esteticamente all'azione drammatica, perocchè Fausto è condotto sulle roccie del Brocken da Mefistofele. premuroso di cancellargli nel cuore, con i tumulti d'un baccanale, le funeste ricordanze amorose. Comunque sia, e consideriamo pure questo episodio come l'aberrazione poetica più singolare che si conosca, certo è che il Goethe si rivela anche qui creatore, trovando applicazioni nuove della mitologia germanica; la quale arricchiva di superstizioni la notte che precede il primo giorno del maggio, che è appunto la notte consacrata a Santa Valburga.

Le forze occulte della natura, che si risvegliano ringiovanite ai baci fecondi della stagione dei fiori, la Fausto.

mitologia tedesca le ravvivava rappresentandole in esseri fantastici ed animati, sicchè il Goethe trovato costì un campo ubertoso da spigolare, può dar libero il corso all'immaginazione. Vediamo infatti che nell'aereo viaggio sulle vette del Brocken, intrapreso da Mesistosele e da Fausto, ogni cosa si anima, si muove, si agita, e le piante fuggono, e gli alpestri massi s'incurvano e mandano scoppi e suoni, e dai torrenti, dai ruscelli, dalle caverne escono armonie dolci o terribili, mentre a poco a poco il vasto anfiteatro dei monti si popola della turba infinita che vi giunge per celebrare l'infernale tregenda. Un fuoco fatuo è guida ai due pellegrini fin sulla vetta della montagna, di dove l'occhio abbarbagliato di Fausto può scorgere tutto il mirabile pandemonio, mentre Mefistofele, quasi un Virgilio in caricatura, assume allegramente, trovandosi là come in casa propria, la parte del cicerone. Ma non vi trova requie lo spirito turbolento del suo compagno, il quale mediocremente curioso di conoscere i sozzi misteri di quella notte, vi piglia parte svogliato, e non si commuove se non quando ravvisa, nello scarno volto d'una bellissima giovinetta, l'immagine di Margherita, con la pupilla immobile ed aperta, e una sottile rossa collana che ne allaccia il bellissimo collo, larga appena quanto il dosso d'un coltello: tristo e verace presentimento della sorte che attende la povera disfortunata. Se non che nuove danze, spettacoli nuovi chiamano in altra parte gli spettatori, perchè assistano alla festosa celebrazione delle nozze d'oro di Oberone e Titania : singolare creazione anche questa, la quale compone con tutta la notte di Santa Valburga un libello satirico, dove il Goethe dimostra

in che modo degli avversari e dei detrattori sapesse davvero vendicarsi a misura di carbone. E non aggiungo altro, rimandando i lettori, come di sopra ho detto, alle note che vi fa l'illustre Maffei.

Quando Fausto si risente dalla notturna ebbrezza, ed il pensiero di Margherita in catene lo riconduce fra gli uomini (quasi lampo fugace d'un resto di virtù) il dramma dolorosissimo ricomincia, ma la catastrofe non si farà aspettare. Margherita divenuta folle giace in un' oscura prigione, sognando l'innocente creatura uccisa da lei, e l'amante crudele che l'abbandonò. Invano Fausto, dopochè Mesistofele addormentò i custodi. tenta strappare la vittima da quel luogo d'infinito squallore. Il dolce nome d'Enrico sotto il quale Fausto la seppe innamorare, echeggia ancora come una ricordanza dilettosa nella memoria della povera pazza; ma non è più quell' Enrico che le sta ora dinanzi. Il velo che le nascose per tanto tempo la terribile verità è caduto, e coll'avvicinarsi della morte Margherita legge distintamente nel suo passato.

Alcuni hanno voluto paragonare la Margherita di qui ultima scena con la bella Ofelia di Shakspeare: ma paiono a me due pazzie ben diverse. Nella amante di Amleto v'è lo smarrimento della ragione, come potrebbe esservi qualunque altro fenomeno fisico, e quella soave e malinconica follia torna a capello con le osservazioni della scienza. Qui invece abbiamo una follia di genere singolarissimo, perocchè in Margherita si svolge come da un germe riposto, quasi raggio di sole da nuvola squarciata, il chiaro concetto del male che fece, e non che sentime terrore per se stessa, purificata dal-

l'amore e dalle sventure, s'impaura per il suo diletto Enrico, e vuol distaccarlo dalla malvagia compagnia del demonio: contrasto di affetti e di passioni veramente sublime, da cui rampolla una delle più notevoli situazioni dell'azione drammatica di tutta l'opera. La umana giustizia non perderà i suoi diritti, ma l'anima immortale salirà al cielo; perocchè la giustizia di Dio pesa gli errori e le colpe sopra un'altra pilancia. Ritroviamo più tardi, fra gli angelici cori, la peccatrice Ghita che ascende al trono della Vergine: ora il dramma amoroso si chiude, e un'arcana mestizia inonda il nostro cuore commosso, ed una lacrima pietosa suggella questa prima parte del meraviglioso poema.

Gli stranieri non lo crederanno: ma pochi in Italia, e fra i letterati di professione pochissimi, conoscevano alcuni anni addietro il Fausto del Goethe. Molti invece ne discorrevano a orecchio e per sentita dire, affermando cotesto poema, se pure poema s'avesse a chiamare, non essere altro che un tessuto di minchionerie nebulose, degne figliuole di quella terra, dove germogliarono e crebbero le più balzane e bislacche filosofie. Si gridava sopratutto il crucifige alla seconda parte del Fausto, con la quale dicevasi che l'autore s' era voluto pigliar gioco dei contemporanei, affastellando roba su roba senza un concetto estetico, mischiando insieme in un mostruoso cibreo storia, mitologia, religioni, paradiso ed inferno, corbellando insomma la gente con fantasticaggini di nuovo conio, di cui egli stesso non avrebbe saputo darci la chiave.

Ad avvalorare questa opinione contribuiva il fatto, che nessun poeta valente s'era provato mai a voltare le scene della seconda parte in lingua e poesia italiana, mentre pur si ammiravano le traduzioni dello Schiller, del Milton, del Byron, del Moore: ingegni sovrani, ma poco meno che ignoti anch'essi, primache Andrea Mafei vi consacrasse sto per dire l'intiera sua vita. Già con la traduzione del primo Fausto, intrapresa da Anselmo Guerrieri, gl'Italiani incominciarono a farsi un'idea di quel che fosse il capolavoro della letteratura germanica, e quando poi ne apparve la traduzione del Maffei, splendida, fedele, veramente poetica, il vieto pregiudizio si dissipò a un tratto, e nacque e si diffuse la bramosia di conoscere intera l'opera maggiore di Wolfango Goethe.

Al Maffei dunque, che pubblica ora per la prima volta la traduzione del secondo Fausto, dobbiamo questa doppia gratitudine: d'aver fatto opera che torna in grandissimo onore della letteratura italiana, e di aver mostrato quanto infondate, o esagerate per lo manco, sieno le accuse di oscurità impenetrabile che finora si lanciarono al povero Fausto. Certo, non ci voleva meno d' un ingegno poderoso siccome è il Maffei, al quale grandemente hanno giovato la padronanza ch' egli ha delle due lingue, e i lunghi e pertinaci studi su tutta quanta la letteratura tedesca, e quella straordinaria felicità di sapere trovar sempre nella poesia e nell'idioma della sua patria la frase, la parola, il modo di dire che corrispondano a ciò che volle significare l' autore nella propria lingua.

Nè per questo si deve credere che i passi dubbiosi sieno schiariti tutti; che le allegorie, i miti, le allusioni rifulgano sempre di tersissima luce, nella veste smagliante onde ha saputo il traduttore abbellirli. Ma chi pensi che la Germania tutta, dopo trentacinque anni di discussioni appassionate e vivissime, non ha detto ancora sopra il secondo Fausto la sua ultima parola; chi consideri che uno degli ultimi commentatori, Enrico Dünzer, annovera non meno di centoventisette letterati, eruditi, filosofi, i quali hanno scritto volumi di commentari sul Fausto, e che la lista non è ancora finita, e dalla disparità delle opinioni cozzanti non è venuta fuori ancora la sentenza in ultimo appello, dovrà pur riconoscere che con una traduzione, la quale vuol essere ed è riuscita scrupolosamente fedele al testo, non era possibile risolvere ed acquietare tutte le dispute. La traduzione maffeiana è ella stessa in certo modo un commento, perocchè fra le varie interpretazioni che un passo oscuro o di dubbio significato presentava, noi siamo sicuri che il poeta italiano ha saputo scegliere quella, che più sembrasse accostarsi al concetto generale del lavoro, e più fosse degna dell'espressione poetica.

Io diró intanto questo: che in nessuna versione in prosa francese od italiana del secondo Fausto ho trovato di tanto seemate le naturali difficoltà dell'intendere, quanto nella traduzione in poesia del Maffei: il quale, senza presumere di rendere agevole e piano ciò che fa anch'oggi accapigliare i dotti della Germania, ci dà par altro una immagine distinta e lucente di ciascheduna scena, ne pone in evidenza tutte le bellezze, conduce in certo modo per mano i lettori nel dedalo di tante strane e potentissime creazioni, e anco quando non c'è possibile cogliere il filosofico o satirico concetto

dell'autore, il Maffei ci accarezza con la grata melodia dei suoi versi, che vanno di pari passo con i migliori ch' egli abbia scritto. Ad ogni modo poi egli è riuscito a risolvere, secondo me, un grande problema: di rendere familiare la seconda parte del Fausto, poco meno di quel che sia già la prima. In questa le potenti attrattive del dramma; i primi e vigorosi tratti di que'due caratteri originalissimi, Fausto e Mefistofele; il predominio assoluto degli affetti umani, delle umane aspirazioni verso l'indefinito e l' ignoto, e sopratutto il fascino seducente dell'amore, divinizzato per dir così dalla sventura e dalla morte. In quell'altra, cioè nella seconda parte, tutti gli splendori del regno ideale resi in certa maniera sensibili da una forma scultoria di poesia; un ingrandirsi smisurato del primitivo concetto, che rompendo il carcere dove l'autore lo aveva dapprima rinchiuso, si allarga in atmosfera più vasta come volesse seguitar da vicino l'anima immortale di Margherita, la quale vola a una regione superna; e una grandezza e una profondità di pensieri che rivelano il genio; e un'armonia così rigorosa delle parti fra loro in quell'apparente trascorrimento arbitrario, ch'ella non può sfuggire se non che agli occhi dei disattenti e volgari lettori.

Le difficoltà dell'intendere; che qua e là sopraggiungono, sono increnti all'indole del poema: il quale non può giovarsi altrimenti, come nel primo Fausto, di quelle forme precise che diventavano una necessità, man mano che l'intreccio degli episodi si avviluppava, e gli avvenimenti drammatici incalzavano. Qui siamo sott'altro cielo: e come il divino Alighieri, passando per la seconda alla terza Cantica sente la neces-

sità di sollevare a maggiore altezza lo stile, così il divino Goethe, fatto divorzio con la terra, s'innalza con più nobile linguaggio alle serene regioni dell'idea, e interroga la storia antica, la greca letteratura, la mitologia omerica, e rivive in altri tempi e con altri uomini. Le corde della sua lira non mandano più i lamentosi suoni che spremettero dai nostri occhi le lacrime: il suo canto non celebra più solamente la fatale bellezza di Margherita, la povera fanciulla d'una piccola città della Germania. Quelle corde raccontano in gagliardo metro le vicende fortunose dell'umanità, gli errori e le colpe non più d'un uomo solo ma dei popoli e delle Corti: sparisce l'idillio, e sorge l'epopea: la bellezza non sarà più tiranneggiata ma tiranna, Elena farà le vendette di Margherita. La letteratura classica si confonderà col romanticismo, l'antichità e il medio evo troveranno il loro compimento nell'età moderna, e per poco non vedremo abbracciati insieme Omero e Byron. Su tutte queste poetiche divagazioni', che ci passano dinanzi alla vista abbacinata come i quadri mobili d'una lanterna magica, starà sempre un concetto fisso, che le armonizza e le fonde in una sintetica unità, e quel concetto è la satira fina, arguta, profonda, che trasuda sempre da tutti i pori del poema, che è come il pernio attorno al quale girano le varie parti del lavoro, gli avvenimenti, i personaggi: ma una satira che si abbella di tutti gli splendori d'una poesia elettissima, e diventa perciò più efficace: una satira alla quale converrà domandare una spiegazione, tutte le volte che il senso letterale delle parole sembrerà che non abbia un significato preciso.

Si disputò lungamente fra i commentatori per rintracciare il legame che unisce la prima alla seconda parte; e anche qui, come al solito, due opinioni contrarie, anzi tre opinioni si rincorsero e si combatterono. Per alcuni non v'ha legame di sorta, e il poeta continuando il lavoro, altro non fece che secondare il grido d'ammirazione che si diffuse per tutta la Germania all'apparire del primo Fausto: rimettendosi all'acume dei leggitori perchè raccapezzassero essi il filo che leghi le due parti distinte. Altri invece ritengono che quel filo vi sia, ma sottile tanto, che senza uno sforzo di buona volontà riescirebbe impossibile tenere insieme tutto il poema. Una terza schiera di critici finalmente, esaminato scena per scena il dramma, non sanno capacitarsi come potrebbe stare in piedi la prima parte s' ella non fosse seguitata dalla seconda.

Io per me credo che se vi fu mai disputa oziosa ell'è questa senz'altro, e che il nesso filosofico il quale indissolubilmente avvince le due parti appare cosi evidente anche ad una superficiale lettura, che metterlo in dubbio sul serio non potrebbe nessuno. Certamente il Goethe, che spinto dalla giovanile curiosità osserva nell'osteria di Lipsia l'affumicata immagine di Fausto che cavalca a bisdosso d'una botte, non indovinò allora quanta ricchezza di partiti avrebbe potuto trovare in quel leggendario soggetto. Bastò che gli balenasse in mente l'idea, e l'idea diventò ben presto un dramma: ma ell'era stata accolta da un ingegno sovrano, da un'ardentissima fantasia, e nel commosso petto del grande poeta dovette a poco a poco, mentre l'opera si svolgeva e si coloriva in quel primo Fram-

mento che poi vide la luce, svolgersi e colorirsi sempre di più. Che anzi l'aver chiamato Frammento la riunione delle prime scene, è un chiaro segno che l'opera tutta quanta era ben lontana ancora dal suo fine. Ella ferveva invece in quella mente, degna davvero di comprenderla e d'abbracciarla; e mentre col primo Fausto la Germania salutava nel Goethe il suo più grande poeta, questi apparecchiava in silenzio a se stesso e all'opera sua un piedistallo ben più immortale. Io non so veramente come si possa rimpiecolire l'autore del Fausto fino alla misura d'un drammaturgo francese, che giunto alla fine del terzo atto d'una commedia, ha la felice idea d'imbastirne e d'appiccicarvene altri due, perchè sia più grossa la profenda dovutagli come diritto d'autore.

Ma dacchè la questione è stata agitata, io mi permetto di dire che le due parti del poema, staccate l' una dall' altra, perderebbero ciascheduna qualcosa della propria bellezza. Dopo la morte di Margherita, chi può dirsi vincitore del terribile gioco fra Dio e Mefistofele? Quale dei due contraenti, Mesistofele o Fausto, potrebbe credere adempiute le condizioni del patto? Di tutte le seduzioni che il demonio deve mettere in opera, appena una sola ha scossa la fibra del ringiovanito dottore: di tutti gli splendidi spazii, vagheggiati nei sogni della sua fantasia, egli ha potuto scorgere appena appena uno strappo di ciclo. Altri paesi lo chiamano, nuove vicende lo attirano: scivolerà col piede su quella terra bagnata del sangue che fu sparso per lui, ma lo riconforterà una fresca e nuova vigoria, e soggiogato l'impero dei sensi, l'anima immortale di

Fausto salirà a più nobili contemplazioni. Come la luce che si diffonde lenta coi primi albori, illumia in sul principio un angusto spazio, si dilata poi, abbraccia fin dove l'occhio può giungere, e il magnifico panorama delle vallate, dei monti, dei laghi brilla ai raggi del sole nascente, a cotesto modo il poema illumina per così dire se medesimo, man mano che le sue parti si svolgono sotto gli occhi nostri. Arrestiamoci a mezzo, e non avremo risolto nessun problema.

V' ha però, dalla prima alla seconda parte, un distacco notevole nella maniera di comporre il dramma, e di presentare i personaggi che ci sono noti, e quegli altri che saprà creare la fantasia dell' autore. Il Blanchet, nel suo pregevole riassunto dei commentatori del poema, nota a questo proposito una cosa giustissima. Il Goethe (egli dice) altera nella seconda parte l'essenza della poesia drammatica, e trasforma il teatro in un vasto simbolismo. Al tumulto delle passioni sostituisce il gioco delle idee, al movimento della scena il cozzo delle teorie contrarie, ai personaggi vivi le allegorie, oppure anche taluni personaggi i quali hanno tutto l'aspetto di allegorie; sicchè nasce il dubbio se Fausto e Mesistofele, che abbiamo veduti innanzi agitarsi e vivere come esseri reali, non sieno qui che astrazioni

È verissima l'osservazione del Blanchet, ma appunto cotesta metamorfosi era voluta dalla natura del dramma rinnovellato, ed è la maniera più acconcia per esprimere il contrasto logico fra le due parti. Fino a tanto che Fausto vive in preda alle più volgari passioni, il mondo reale è la scena dove opportunamente può cercare le sodisfazioni all'ardente desio che lo divora: ma quando la sua intelligenza si nobilita, e l'anima ricomincia a spaziare nelle più alte regioni dell'idea, quel mondo non può bastargli, e il poeta lo menerà in giro, e appariranno fantasmi giocondi, austeri, terribili, di cui ciascuno avrà un significato, di cui le parole racchiuderanno un doppio senso. Fausto ha suggellato per sempre il periodo della ebbrezza vertiginosa'; degli ardori d'un giorno non serba più che l'entusiasmo, il quale lo conduce in un nuovo periodo d'azione, e se trascinato dal prepotente desiderio del bello, sarà colpevole di atti temerari, quegli atti non saranno mai irreflessivi. La sua vita ha uno scopo : e quando gli paia d'averlo raggiunto, e nell'estasi della contemplazione dirà al fuggevole momento di arrestarsi, allora veramente sarà finito il dramma, e Mefistofele potrà vantarsi d'aver vinto la laboriosa partita. Sia breve però il suo contento, giacchè il poeta satirico prepara anche a lui un brutto gioco.

Un'altra disferenza sostanzialissima occorre notar subito fra la prima e la seconda parte. In quella fu possibile allo spirito tentatore condurre sulla via della colpa e del delitto l'inebriato Fausto, perchè è agevole sempre suscitare nel cuore umano le più volgari passioni. Ma d'ora innanzi Mesistofele avrà da lottare con un avversario potente e degno di lui: non più i facili amori, le seduzioni del senso, l'incontrarsi come per caso con Margherita, le triviali malizie della Marta: qui abbiamo invece un'intelligenza elettissima che sopravive e soprannuota alle tempeste del cuore, e le facezie diaboliche non varranno più da sè sole a rimuovere

dal sentiero del bene l'eroe del dramma, il quale risorge per così dire gigante dalle rovine e dal naufragio d'un affetto gagliardo.

Mefistofele non cangia natura, è in apparenza il medesimo faceto burlone, e l'onda della satira sgorgherà ancora abbondante dalle sue labbra: ma la parte ch' egli sostiene diventa di giorno in giorno più ardua, e rotti ormai i confini del mondo sensibile, egli è costretto a seguitar da vicino il sapiente compagno in quell' altro mondo ideale che vuol creare a se stesso per immergervisi, e sarà per lui, povero diavolaccio che si trova bene soltanto fra le streghe e i gattomammoni, cagione di molti e spesse volte lepidissimi imbarazzi. Nel primo Fausto, Mefistofele s'arrabatta e spadroneggia come chi fa in casa propria, e quella sua comica saccenteria ci dà a divedere ch' egli sa il conto suo, e conosce a menadito le cose, le persone ed i luoghi. Qui invece, nel secondo Fausto, non ostante la naturale sfacciataggine e la petulanza delle maniere, Mefistofele non sa rendersi ragione di tutto, lo vediamo più d'una volta imbrogliato come un pulcino nella stoppa, e pur quando, mettendo in opera la sovrannaturale potenza. può corbellare la gente che si meraviglia dei suoi prodigi, egli stesso quasi si stupisce di quello che fa, perchè non arriva a comprendere tutto.

Nel concetto dunque del poeta, piuttosto Fausto che Mefistofele è quegli che prepara e dispone gli avvenimenti nella seconda parte del dramma, quantunque la materiale preparazione appartenga tutta al secondo. Il libero arbitrio accenna dunque a riprendere l'impero sulla volontà, soggiogata poc'anzi e affogata dall' imperversare delle passioni; e Fausto avrà almeno la coscienza di quello che s'agita attorno a lui. La seconda parte è una nobile e generosa protesta dell'anima umana contro il predominio dei sensi: sarà lunga, terribile, contrastata la battaglia, ma non sarà poi dubbia la vittoria; e il premio d'una beatitudine immortale non mancherà al pensatore animoso, che volle sfidare il cielo e l'inferno per il finale trionfo della civiltà.

Nel secondo Fausto il Goethe si allontana dalla leggenda, l'abbandona anzi del tutto per non ripigliarla mai più. Avranno visto i lettori come se ne sia distaccato e ravvicinato nel primo Fausto: in quest'altro invece egli spazia con liberissimo volo, e non obbedisce che agli impulsi del proprio genio. Troviamo Fausto inquieto, agitato, desideroso di sonno, e una schiera d'aerei spiriti, guidati da Ariele, con dolcissimo canto scancellano da quell' anima addolorata i rammarichi. le ricordanze, i rimorsi. La tragica fine di Margherita apparirà a quando a quando nel suo pensiero come un sogno lontano, al quale è impossibile dare spiccati contorni, e in un più vasto campo di azione operosa ci parrà di scorgere l'espiazione di quel primo e lacrimevole fallo. Ricomincia il dramma coll'apparir della luce, e il mondo irrompe - Dal crepuscolo incerto in cui si chiuse — E si levano al ciel dalla foresta — Le mille voci della vita: a cotesto medesimo modo nell'anima di Fausto si rischiara un nuovo giorno intellettuale, e prorompe un cumulo nuovo di affetti, di desiderii, di aspirazioni. L' infinito si circoscrive a'suoi occhi in più angusti limiti: le irrefrenate vertigini si calmeranno; il torrente non strariperà più. Armonie novelle echeggeranno nel mondo dell'idea dove Fausto si aggirerà d'ora innanzi, e l'audace volo del suo pensiero non rinnoverà il miserabile esempio d'Icaro.

Il Fausto del medio evo è sparito: spariscono con lui le romantiche fantasie, o se mai, il romanticismo vien temperato dall'aura più rigogliosa e fors'anche più sana del classicismo. Fra le tante dispute che si son fatte, vi fu questa pure: se il Goethe appartenesse piuttosto all'una che all'altra scuola. Oggi, grazie a Dio e grazie al buon senso, non si potrebbe più attaccar briga, e nel Goethe non ravvisiamo nient'altro che un ingegno sovrano a cui nulla è impossibile, a cui nessun ardimento è vietato. Forse nel suo poema maggiore, in specie nella seconda parte, egli ebbe anche questo pensiero di mescolare siffattamente l'antica con la moderna letteratura, e dall'armonica confusione farne rampollare tali bellezze, da troncare come suol dirsi la testa al toro, e canzonando finissimamente i partigiani fanatici dell'una e dell'altra, mostrare col proprio esempio che il vero bello è di tutti i tempi, di tutti i generi, di tutte le letterature.

E l'indole del poema assai bene gli si prestava. Composto di parti in apparenza cozzanti fra loro, con una unità che sembra abbia a slabbrare ad ogni momento, con quegl' infiniti trascorrimenti dal mondo reale all'ideale, da un paese ad un altro remotissimo, da un secolo ad un altro secolo, il poema che mi piace chiamare un'altra volta divino facilmente piegavasi a tutte le manifestazioni che fervevano nella mente del suo autore. L'episodio di Margherita, attorno al quale come in aurea cornice stanno tutto le scene del primo Fau-

sto, non bastava più a quell'acceso pensiero. La fantasia indomabile del poeta pare che cerchi l'infinito, e più felice del suo eroe lo rinviene. Quella che dicesi propriamente l'azione drammatica non v'è più: l'immaginazione non crea più le scene che fra di loro s'incatenano, ma rotti i confini e le pastoje, ci svolge sotto gli occhi la logica dei fatti, e l'umano pensiero vi brilla fulgido nella sua più grande apparenza. La Germania del decimoquinto secolo è troppo angusta per gli ampi vanni del poeta; egli sente mancarsi l'aria perfino sulle più alte vette del Brocken. Traversa animoso i monti ed i mari, risale il fiume della storia, della politica, della mitologia, ridà vita alle tradizioni e alle leggende dei tempi remoti, fa risuonar l'aria del canto robusto degli antichi poeti, e gli emula tanto che par quasi li vinca, ripopola le regioni della poesia con gli esseri cari e gentili che credevamo il patrimonio d'un'altra letteratura.

Non vi sono distanze per lui, e la morta acqua di Lete rimette a galla le onorate e gloriose memorie. È un mondo intero, sono più mondi in una volta che palpitano e si muovono al soffio arcano del grande poeta: e noi vediamo le Sirene, le Salamandre, le Nereidi e le Ondine: noi ci aggiriamo nelle Corti, dove apprendiamo esservi corruzioni e malanni comuni a tutti i tempi: assistiamo alla magica evocazione di Elena, tipo immortale della bellezza, e a cotesto poeticissimo intermezzo si mescola l'arguta e originalissima invenzione della carta-moneta; torniamo più tardi alla astrologia alemanna per ridere del povero Wagner ineaponito a voler creare l'uomo a furia di storte e di fornelli;

ma cotesta atmosfera è pesante di troppo, e trascorriamo veloci sul campo di Farsaglia, dove non più fremito di armi e di armati, ma lo spettacolo della ridente natura ci sorprende, e dove si celebrano le nozze degli elementi per la poetica fusione della bellezza e dell'amore. Il grido di guerra echeggia bensì in altra parte, ma Fausto e Mesistosele se ne sbrigano in breve, e ottenuto l'ambito premio della vittoria, diventano anch'essi grandi e potenti, signori di vasti dominii, dove finalmente, dopo una turbinosa vicenda di geste magnanime, di errori, di colpe, di delitti e di rimorsi, Fausto già vecchio si ricrede, ed esclama ammaestrato dal dolore e dal disinganno: è tolto all' uomo - Veder lassù. Ben folle è chi la vista - D' una spanna vi figge, e sugli equali — Immagina levarsi oltre le nubi. — E la maggiore delle conquiste non sembra più che stia nello squarciare il velo che nasconde i misteri della natura e del cielo, ma nello asciugare paludi pestilenziali, crear lieti e fertili campi, veder gente libera sopra libero e coltivato terreno. La battaglia dunque è tinita, la lotta disuguale è pervenuta alla sua catastrofe. Fausto muore, ma l'estremo inno che intuona al lavoro, all'industria, alla vita rigogliosa dei popoli, salverà dalla morte l'anima sua, e gli Angeli del cielo contenderanno e rapiranno la preda all'inferno.

Non è possibile seguitar passo passo l'autore nel vorticoso succedersi di tante meraviglie. Piuttosto accenneró, sulla traccia dei più autorevoli commentatori, la spiegazione probabile di taluna fra quelle creazioni che sembrano le più impenetrabili. Vengono innanzi tutte le simboliche Madri

FAUSTO.

Il misterioso terrore onde Fausto è preso quando il nome delle Madri risuona sulle labbra di Mefistofele. la indeterminata e nebulosa descrizione che questi ne fa, e la potenza che loro concede l'autore di far rivivere gli eroi d'un altro tempo, solleticarono in modo la curiosità degl'interpreti, che ognuno volle dirci sopra la sua. La meno dubbia interpretazione parmi quella che ne dà il Blanchet nell'opera che ho citata. Il nome delle Madri (egli dice) si rinviene in Plutarco, ma il Goethe ne fece un simbolo che è tutto suo proprio. Le Madri sono gli archetipi delle cose; non hanno esistenza di per se stesse, eppure senza di loro nessuna cosa esisterebbe. Elleno sono il modello presente allo spirito dell'artista quando crea, e nella contemplazione di quelle il divino architetto potè costruire il mondo. Sono la forma del sentimento eterno, hanno un'attività quantunque manchi loro la vita, sono il centro delle immagini di tutte le creature, quantunque non le veggano, perocchè non veggono che le idee. Stanno al di fuori del tempo e dello spazio, nel vuoto e nella solitudine; si va a loro per mezzo all'inaccessibile e all'impenetrabile: regnano sul passato, sul presente e sull'avvenire; e sono le dee immortali d'onde ciascuna cosa rampolla dal niente all'esistenza, e per le quali il concetto del poeta può trovare l'appropriata immagine.

Cotesta spiegazione del Blanchet, oramai universalmente accettata, non è ancora chiarissima; ma insostanza le Madri del Goethe, diverse da quelle di Plutarco, diverse da quelle degli alchimisti che vi architettavano sopra un senso cabalistico, non rappresentano altro che le forze elementari della natura, il principio occulto d'ogni cosa creata o da crearsi, la scaturigine di tutte le manifestazioni della scienza e dell'arte. Alle Madri dunque doveva chieder l'autore soccorso, per avventurarsi in quella audace evocazione del tipo immortale dell'antica bellezza, Elena e Paride.

Come l'evocazione succeda non lo sappiamo: è cosa che si manipola nei profondi baratri tra Fausto e le Madri, e con ciò forse l'autore vuol liberarsi dall'impaccio di rendere strettissimo conto del come abbia potuto innestare cotesto episodio al poema. Perchè tutti i generi di poesia lo arricchiscono, e nessun frammento stuona con l'economia generale del lavoro, così conviene accettare com' è, senza discuterlo, anche quel ritorno al classicismo dei greci, a cui, se non altro, può servire di passaporto lo splendore abbagliante delle immagini, la eleganza squisita e la lucentezza mirabile della forma, e quell'impasto e quel fare scultorio che si sarebbe detto patrimonio dei soli antichi poeti, se il Goethe non avesse vinto trionfalmente la prova. Il contrasto fra l'episodio dell'Elena e le stregonerie diaboliche della prima e della seconda parte, è anch'esso una fonte d'infinite bellezze, e attesta della potenza e della pieghevolezza di quella mente, la più feconda forse dei nostri tempi per creazione di originalissimi tipi, e certamente la più felice di tutte per costringere le astrattezze della scienza nella fulgida cerchia del bello poetico.

Due specie di allegorie stanno racchiuse nell'altra bizzarra creazione d' Homunculus: v' è una satira fina ed arguta a quella scienza e a quella letteratura che il Goethe fece tante volte bersaglio ai suoi strali acutissimi, e v'è poi un concetto profondamente estetico. Chi s' arrabatta per dar la vita ad Homunculus è il pedante Wagner, che avendo ereditato da Fausto i libri, le storte ed i fornelli, s'immagina averne acquistato pure tutto lo scibile. L'antico entusiasta delle pergamene ingiallite, a cui sembrò dolce occupazione una volta trascorrere le lunghe notti invernali sulle opere altrui, sente ora lo stimolo ed il prurito della creazione, e domanda alla chimica e all'astrologia che lo aiutino. Pigmalione in diciottesimo, a fabbricar l'uomo. Ma quando mai crearono i pedanti? Il povero Wagner consuma tutta la sua attività soffiando negli ardenti fornelli, ma dalla fiamma non si sprigiona l'alito animatore, e nel cristallo che bolle non si manifesta il principio della vita. E così dev'essere, perchè alle menti sterili, non ravvivate d'alcun lampo di genio, invanodomanderesti qualcosa di durevole e d'immortale. E Wagner sconsolato lascerebbe in asso l'impresa, se l'improvvisa e occulta partecipazione di Mefistofele che si burla di lui non lo sovvenisse.

Il cristallo che accoglie l'ibrida mescolanza di sostanze eterogenee si commuove ad un tratto, brillano di più vivida luce le fiamme del focolare, c' è là sopra qualche cosa che si muove, che si agita, che vuol rompere le fragili pareti dove sta chiusa; è un principio, un embrione d'uomo, è l'Homunculus che farà palpitare di tenerezza il cuore assiderato di Wagner. Effimero resultato della magia diabolica, non ha che l'apparenza della vita, ma vita propriamente non è; corpicciuolo pressochè impercettibile, si dimena e si contorce nel cristallo come una grottesca figura nel casotto dei burattini, ma l'anima non riscalda quelle membriciattole microscopiche, e il sangue non circola, e quasi si potrebbe giurare che il suo linguaggio non sia che l'eco delle parole soffiatevi dentro da Mefistofele.

È egli un epigramma alle stolte pretensioni della scienza moderna, o alle innovatrici teorie dei letterati, che col cervello stroppiato nel cranio e l'anima di coccodrillo presumevano di schiacciare il Goethe gigante? C'è un po' dell'uno e dell'altro; c'è per di più l'anticipata condanna di una scuola, che trovando comoda assai l'ignoranza, vuol trasformare l'arte del bello in un linguaggio di geroglifici indecitrabili, e cerca la gentilezza e la venustà nel barbaro e nel grottesco.

Ma nell'Homunculus del poeta alemanno c'è qualche cosa di più nobile ancora: quei barbagliamenti di luce che tramanda, quel tenace affaccendarsi ad uscire all'aperto, e librarsi negli spazi indefiniti alla ricerca d'un bene di cui sente ardentissimo il desiderio, significano secondo il concetto dell'autore che l'idea, anco maturata da chi non ebbe la forza di torle di dosso la buccia che soffocavala, può prendere forma sensibile ed appropriata, può diventare con certe condizioni indivisibile patrimonio del bello. Conviene notare che durante la creazione d' Homunculus Fausto è là spettatore addormentato, che sogna il tipo eterno della greca bellezza, e che la ritroverà quando abbia spogliato il suo cuore delle ultime reliquie dei materiali appetiti. Homunculus benchè imperfetto, benchè privo d'una reale esistenza, s'immedesimerà con Fausto: lasciato alla balia di Wagner, consumerebbe miseramente quelle poche traccie di vita artificiale concessagli da Mefistofele; ma fecondate dal puro amore dell' Arte, ma strapnate fuori da quell' atmosfera caliginosa, dove la cabala e il sortilegio regnano da sovrani, e dove tutto è falso e corrotto, anch' egli forse, il piccolo Homunculus, potrà aspirare all'esistenza, che è per lui la suprema bellezza. Così lo vediamo staccarsi improvvisamente dal fornello, levarsi al soffitto dell' affumicato laboratorio. mandare vivi raggi di luce sul capo di Fausto; e coll'ardore giovanile d'una fantasia che si forma, scorgere come per incantesimo, adoperando l'occhio intellettivo di Fausto, i lieti spettacoli della mitologia e della poesia greca. Mefistofele attonito più non comprende il linguaggio di quel suo piccolo figliuolo; perocchè i tempi pagani sono ignoti a lui. Tu non conosci (gli dice Homunculus) fuor che spettri romantici, ma sappi - Che debbe un vero genuino spirto - Esser classico ancor; e a cotesti spettri giocondi, come al principio elementare d'una vita nuova, Fausto e Homunculus si volgono per domandare le nobili sodisfazioni dello spirito. Così Mefistofele, a cui troppo dorrebbe lasciare in sul più bello l'impresa felicemente condotta fino a quel punto, si adatta ad investigare un mondo che non entrava nei suoi dominii, e sollevando sul magico mantello il suo signore, mentre la risplendente fiala d' Homunculus illumina la via, s' incamminano tutti e tre alla notte classica di Santa Valburga.

Ed ecco un altro mondo popolato di bellezze divine, che il genio creatore del poeta ci schiude dinanzi. Chi oserebbe più mai rinfrancescare la vecchia disputa del classicismo e del romanticismo, dopo che il Goethe, con quel mirabile ardimento della seconda notte di Santa Valburga e delle scene che alla notte succediono, ha saputo splendidamente fonderli insieme? È come un'armonia di suoni diversi che si affratellano e si combinano; è una varietà di linguaggi, di stili, di forme, che si unificano in un tutto solo. La leggenda della Grecia si mescola con la tradizione alemanna, i personaggi dell'antichità si confondono in amoroso amplesso coi personaggi del medio evo, e il Goethe piglia ad Omero la semplicità e la grandiosità delle immagini, rapisce a Virgilio la schietta e forbita eleganza, chiede ad Aristofane gli atticismi, è poeta sublime poco meno di Shakespeare.

La fantasia potentissima non ha quasi più freno: il lettore più non ricorda dove il sogno di Fausto finisca, e dove s' interrompa il dramma per essere ripreso più tardi. Dai campi di Farsaglia, dove i miti e le deità antiche rivivono in bizzarra lotta col moderno spirito del male, si corre addirittura a Sparta dove vediamo giungere Elena dopo l'eccidio di Troia; e qui la poesia antica, il classicismo nel vero senso della parola, dispiega tutte le sue pompe. Ma la vendetta del tradito Menelao si annunzia terribile per bocca di Mefistofele trasformato in una Forcide, e la bellissima donna cerca rifugio nell'incantato castello di Fausto. Eccoci di bel nuovo tornati agli splendori abbaglianti della poesia moderna, ecco appagato il cocente desio dell'innamorato signore. Elena si sposa con Fausto: e sono le due scuole che si maritano insieme, che danno l'una all'altra le proprie bellezze, che creano per così dire quel nuovo tipo della nuova e sana letteratura, la quale

non conoscerà altri confini all'infuori del bello e del vero: allegoria gioconda e felice, di cui la profondità filosofica mal si nasconde sotto le fulgide apparenze d'una poesia, che rivaleggia con le migliori di tutti i tempi e di tutti i paesi.

Non v'è pagina di queste originalissime scene, non v'è personaggio, non v'è quasi un concetto solo, il quale non domandi una lunga e tranquilla meditazione. Il bollore delle passioni è quietato, l'amore non è più che una vaga e indistinta aspirazione alla perfettibilità dell'umana natura; e l'onda che si agitò minacciosa torna ora pentita a baciare dolcemente il lido. Ma l'occhio che si affisa nel terso cristallo ne vede assai lontano il fondo, e quanto è maggiore la tranquillità del poeta, tanto più egli s'immerge nel mare de'suoi vasti pensieri. Passo passo lo seguitiamo finchè ci basti la lena, partecipiamo ai suoi entusiasmi, sorridiamo con lui, riannodiamo il filo spezzato del dramma, e Fausto ci si presenta ancora voglioso di fare, tormentato dal nobilissimo desiderio di giovare all'umanità, agitato dagli sconforti e dalle profonde malinconie delle intelligenze elettissime.

Mefistofele è al suo fianco, e in grazia di lui cresce il cumulo delle colpe, e nuove sventure, delitti nuovi pesano sull'anima dell'uomo fatale. Cià vecchio e potentissimo ma non sodisfatto, egli sente i rimorsi, il pentimento, la morte inesorabile che si avvicina, ma con un ultimo sforzo si salva, e provvede coll'opera propria alla feconda eredità del futuro. Di tante accumulate rovine qualche cosa dunque rimane, e il germe gettato darà poi i frutti che se ne attendono. Salita

l'anima al cielo, l'ultima parte del dramma è come un epilogo immenso di tutto il poema, dove il mistero si schiara nello splendoree nell'azzurro del firmamento, fra gli angelici cori che ci richiamano alla mente le voci immortali della prima parte, e con quella apparizione di Margherita, che sarà guida di sfera in sfera al suo diletto Enrico.

Nel nome di lei il poema si chiude, e un eco di melodia divina soavemente ci rapisce e ci conturba: il poema si chiude, e riassumendolo con ardita sintesi, dovremo dire che esso non soltanto rimarrà come un libro sublime, dove sono espressi i più nobili pensieri che la poesia abbia mai domandato alla terra ed al cicelo, ma sarà anche in certo qual modo la spiccata immagine di un tempo grande e fecondo, di un tempo che avendo tentato ed osato quanto mai non si osò e non si tentò nei secoli decorsi nel campo smisurato della scienza, cerca un rifugio, un riposo, una speranza nella intelligente natura, e nel presentimento di un più grande quantunque misterioso destino.

Pochi saranno forse i lettori di questo poema che non abbiano domandato parecchie volte a se stessi: in quale dei personaggi ama più specialmente di nascondersi il poeta, e a chi di loro ha confidato egli le aspirazioni dell'anima, i concetti della mente? Parrà a taluno di ritrovare Wolfango Goethe nell'innamorato e cogitabondo Fausto, e di questa loro presunzione cercheranno gl'indizi e le prove nella vita avventurosa ed elegante dell'autore del Torquato Tasso, e di Goetz De Berlichingen. Sembrerà ad altri che l'indole satirica del Goethe lo portasse invece a rappresentare se stesso

nel personaggio di Mefistofele, spogliato, s'intende bene, di tutto ciò che ha d'infernale. Io credo che nè l'una cosa nè l'altra sia vera enunciata così, e che piuttosto il grande poeta abbia versato l'anima sua, abbia trasfuso i più nobili pensieri della sua mente nel poema tutto quanto, sdegnando di rimpiccolirsi fino alla misura d'uno dei suoi personaggi. Egli tutti li crea, tutti li abbraccia; e a quel modo che dà a ciascheduno una parte distinta nella complicatissima tela, così a ciascheduno impresta, per così dire, una parte di sè. Ma egli sorvola su tutti, e su tutti regna sovrano assoluto, nella impassibile serenità d'un Giove olimpico.

Però non v'ha dubbio che nel personaggio di Fausto il Goethe più d'una volta fa capolino, e quelle dure battaglie dell'anima che conturbano terribilmente il vecchio dottore della leggenda ringiovanito da Satana, quella ricerca affannosa d'un bene ignoto, d'una felicità mistica che ci sfugge dinanzi come il miraggio ai pellegrini, e quei trapassi da uno stato ad un altro, dalle avventure amorose, dagli appetiti del senso a una più nobile contemplazione, a un più giusto indirizzo, ci ricordano assai da vicino alcuni episodi della vita del Goethe. Ebbe anch'egli difatti le sue battaglie, le sue care illusioni, gli amori, le gioie tumultuose, le malinconie ineffabili, i disinganni crudeli: ebbe, come tutti i grandissimi, la vicenda delle presunzioni smodate e dei fieri sgomenti, finchè non giunse a veder chiaro entro se medesimo, a pregiare per tutto quel che valesse la propria personalità. Fu un altro uomo d'allora in poi, e fu allora che si svolse in tutto il suo freddo splendore quell'adamantino carattere, che le

fortunose vicissitudini del mondo non dovevano commuovere mai più. Alla pari di Fausto, che uscito dalla corte imperiale e rotti gl'incantesimi mefistofelici si mette con ardor giovanile alla ricerca del bello classico. Wolfango Goethe trapassò in questo modo dalla vita delle passioni, a cui sciolse un inno immortale nella prima parte del poema, alle più serene visioni dell'intelletto, alla speculazione della poesia filosofica. Eglinon doveva più vivere che per la scienza e per l'arte: i suoi affetti si chiusero in limitatissimo cerchio, e l'anima tranquilla e perennemente serena s'innamorò degli spettacoli e dei segreti della natura, in quanto dovessero giovargli alla perfezione dell'arte e all'incremento della scienza. La sua vita, cessato il bollore della gioventù, fu un culto continuo di se medesimo, fu, se la frase non paia disdicevole, un fecondo egoismo, cagione forse non ultima di quella eccellenza poetica, a cui tenacemente con tutte le forze intendeva.

Ho detto in principio come la più viva preoccupazione di una gran parte della vita del Goethe fosse il Fausto; ed egli infatti vi lavorò, mirabile ottuagenario, fino a pochi mesi innanzi la sua morte. E un bel mattino, quando già la seconda parte del poema, di recente pubblicata, incominciava a destare quelle polemiche che non sono neppure oggi finite, un mattino di primavera Wolfango Goethe, seduto sulla poltrona della stanza tranquilla, guardava attraverso i cristalli della finestra la tornata giovinezza della natura, e i fiori, e il cielo sereno, e lo splendido sole: si alzò per avvicinarsi ancora di più al gaio sorriso della stagione gioconda che inondava con gli odorosi profumi il giar-

dino, ma ricadde a un tratto sulla poltrona, e gridando perchè facessero entrare nella stanza l'aria e la luce, spirò rivolto serenamente al sole.

Ho toccato qua e là in questo scritto della traduzione, ch'esce ora compiuta, di Andrea Maffei, Discorrerne ancora potrebbe parere atto di servilità cortigiana verso il mio illustre amico, giacchè se di dichiarazioni il poema voltato in italiano avesse bisogno, c'è li vivo e verde il traduttore, a cui certo la penna non peserebbe nella mano: dovechè gli elogi d'un'opera che si stampa, messi proprio in testa al volume, la critica pudibonda, che è così inchinevole a provare gli scrupoli del tarlo, non li consente se non per gli scrittori già trapassati. Potrei rispondere che il Maffei ha raggiunto tal grado di riputazione nell'arte e tanta rinomanza nella patria e fuori, che ancora vivente egli appartiene per così dire alla storia della italiana letteratura, la quale lo ascrisse già nel novero dei veri e grandi poeti del nostro secolo. Se non che io temo che la mia scrittura di troppo abbia già valicato i confini d'un'umile prefazione, per sentirmi incuorato a spendere molte parole in cose, che i cultori delle discipline letterarie già sanno. E sanno come il Maffei sebbene riuscito eccellente nelle poesie originali (e la prova l'abbiamo in quell'aureo volume di Liriche ch' egli intitolò, Arte, Affetti, Fantasie), pur volle spendere gran parte dell'operosa sua vita nello studio dei sommi esemplari stranieri, e dal Gessner e dal Moore fino al Goethe, aggiungere alla corona letteraria d'Italia tante gemme, quante bastassero a farci conoscere i capolavori della Germania e dell'Inghilterra. Sanno come con rara felicità di parola e di stile, con la conoscenza profonda di tutti i partiti e di tutte le ricchezze della nostra lingua, potesse non solo riprodurre la fedele immagine delle opere di quei grandissimi ch'egli ha tradotti, ma infonder loro tale un carattere, e se mi è lecito dirlo, tale un sapore d'italianità, che non mica traduzioni paiono i suoi volumi stupendi, ma creazioni di sana pianta, e opere schiettamente originali e nazionali. Sanno anche, perocchè la prima parte del Fausto è da due anni pubblicata, che nel poema del Goethe cotesti pregi innegabili del Maffei sfavillano in tutto il loro splendore, e che non mai forse in Italia la leggenda alemanna diventò così familiare, come da quando si conobbero la rivelazione musicale del Gounod e la traduzione poetica del Maffei.

Quando io abbia detto adunque che il secondo Fausto italiano, inedito fino ad ora, racchiude tutte le bellezze del primo, e che v'ha di più questo, essere l'opera maggiormente commendevole, in quanto più ardue, e per ogni altro forse insuperabili vi appaiano le difficoltà del tradurre, perchè più riposto e profondo è il concetto goethiano, non mi resterebbe altra cosa da aggiungere, se non di consigliare i lettori a meditare su questo libro con lungo studio e con lungo amore. Per me, uno dei pregi più notevoli della seconda parte del Fausto del Goethe è indubbiamente questo: che trascorrendo per tutti i versi il campo indefinito delle idee, sollevandosi alla più sublime speculazione, e gareggiando quasi nel volo coi pensatori più grandi della sua patria, egli riesce sempre a trovare la frase che risponda al concetto, che lo ponga in rilievo e lo scolpisca con rara felicità di parola, la quale era derivata in lui dalla conoscenza profonda di tutti i segreti e di tutte le magie dello stile.

Or bene, fra tanti altri, cotesto medesimo pregio voi lo trovate nella versione della seconda parte, appunto perchè, alla pari del Goethe, il Maffei è così padrone della propria lingua, da poterle chiedere e rapire i più riposti tesori, da piegarla ad esprimere, senza che perda mai la nativa nobiltà e proprietà, i concetti più disparati in forma sempre elegante, elettissima, splendida. In quel volume delle Liriche che dianzi ho citato. il Maffei così scrive in un avviso al lettore: « La semplicità, la verità, la precisione, la lucentezza, furono così nel tradurre come nel comporre originalmente la costante mia norma; perchè ho sempre stimato essere scrittore migliore colui che più chiaramente esprime il proprio concetto; e senza le doti accennate, ogni concetto, per bello e nuovo che sia, verrà sempre guastato dalla parola. Nè potrò mai persuadermi che le immagini vaporose, astratte, false e bizzarre sieno vera poesia; e meno ancora che la dizione contorta, lo scontro di monosillabi e di consonanti durissime, e tutto ciò che nuoce all'armonia possano infondere al verso forza e calore; ma fin tanto che Omero e Virgilio, e quei sommi d'ogni nazione che ne succhiarono il latte, non sieno balzati dall'altare ove l'ammirazione dei secoli gli ha collocati, crederò fermamente che il calore e la forza del verso non dipendano già dall'asprezza dei suoni, ma innanzi tratto dal pensiero, poi dalla frase, e dalla bella e sapiente varietà delle cadenze. » Aurei precetti in vero, dai quali l'autore non si

staccò mai, ma dei quali, sventuratamente per l'arte, una scuola pazza e superba crede oggi poter fare di meno. Oggi è in voga una letteratura, a cui, sto per dire, tutti gli analfabeti potrebbero senza arrossire accostarsi. Che importa lo studio dei nostri grandi? che la paziente ricerca di quegli esemplari, di dove il bello immortale irraggia i suoi divini splendori? Idee nuove ci vogliono, e si chiamano tali tutte le stramberie dei cervelli malati, tutti i delirii delle fantasie briache, La lingua barbara è un'ardita e sapiente innovazione; lo stile bislacco è una conquista dell'arte nuova; il disprezzo ridicolo degli scrittori, che regnano sovrani nei secoli, è il trionfo del libero pensiero su tutte le pedanterie. E di questo passo, se una reazione salutare non vediamo succedere, noi verremo a poco a poco a non più intenderci fra di noi, e la letteratura diventerà un gran Falanstero di genii incompresi. Quando m'accade di leggere alcune moderne poesie di scrittori, che sono nati per comune vergogna nella patria di Dante e dell'Ariosto, a certi modi di dire che non hanno significato veruno, a una certa affettazione di durezza e di asperità che ti lacerano le orecchie, direi che deve essere roba malamente sciupata e imitata sulle opere di qualche mediocre straniero. Pigliate invece le traduzioni del Maffei, le traduzioni sue tutte quante, e vi parranno lavoro di getto, lavoro altamente originale. Non è più Schiller il narratore dei casi pietosissimi di Maria Stuarda, o delle tempeste che agitarono l'ambizioso animo del Wallenstein; non è più Milton che racconta le battaglie titaniche dell'inferno col Cielo; non è più il Goethe che nell'irrequieto Fausto s'innalza a inesplorate regioni; ma è il poeta nostro, è il Maffei che interrogati quei grandi, piglia loro i concetti, se li fa suoi, ce li porge novellamente e splendidamente foggiati. L'uno e l'altro s'accendono d'un medesimo entusiasmo, d'un medesimo ardore; il fuoco dell'ispirazione, il tumulto degli affetti che agitarono il cuore del poeta tedesco, trapassarono nel poeta italiano, e questo e quello sono come due fiamme diverse d'un medesimo lume. In quell'amplesso ideale il traduttore non sa bene se dà o se riceve, se quello ch'egli fa è divinazione o immagine di cose vedute. È poeta anch'egli, anch'egli crea alla sua maniera, anch'egli è grande davvero.

La sonorità e la pienezza del verso sono i caratteri che spiccano di più, in generale, nella poesia del Maffei. Tanto meglio rifulgono nel suo Fausto, in quanto per l'indole del poema altri caratteri bisognava si aggiungessero a quelli. Così vediamo alla ricchezza dell'armonia innestarsi una tal quale scioltezza disinvolta, una semplicità elegante, e quando i concetti la richieggano, una parsimonia rigorosa. E a questo modo lo stile acquista una intonazione, che senza distacchi, i quali offendano l'orecchio il più schivo, può trascorrere dalla poesia alta e speculativa alla poesia che discorre delle cose più umili, delle faccende più volgari della vita; donde scaturisce poi la difficile varietà degli stili, così adatta a mettere in luce i benintesi e inopinati contrasti. I passaggi diversi e arditissimi del poema da un soggetto ad un altro si ritrovano fedelmente ritratti nella traduzione, la quale varia nelle forme plastiche quante volte varia il soggetto, e porge così la più compiuta immagine dell'opera del Goethe. La quale è originalissima appunto per questo suo trabalzare da cima in fondo del campo ideale, che è cosa la quale gli eterni biasciatori delle regole mettono in ridicolo, ma che è cagione di grandi e altissimi commovimenti per coloro, i quali hanno in sè la fibra che risponde al magico tocco del poeta; sicchè quasi in lui si confondono, e vivono dei suoi palpiti e delle sue ansie, e con lui risalgono ai mondi ignoti e luminosi, fecondati da tanto raggio di amore, di sapienza, di poesia.

EUGENIO CHECCHI.

FAUSTO.

## INTRODUZIONE.

Enrico Mylius, di cara ed onorata memoria per quanti hanno in pregio la virtù e la beneficenza sapiente. mi eccitava nell' anno 1830 a far conoscere all' Italia il Fausto di Wolfango Goethe, della cui amicizia egli andava glorioso. In quel tempo io stava traducendo il teatro tragico di Federico Schiller, e mi doleva lasciar questo per altri lavori. Ma così vivo era in me il desiderio di gradire all'uomo eccellente ed al poeta immortale, che mi posi alla prova, e ne verseggiai parecchie scene. In questo mezzo Giovita Scalvini m' inviava dal Belgio una sua versione in prosa della tragedia stessa. invitandomi a pubblicarla. Di fatto la pubblicai coi tipi del Silvestri stampator milanese. Parendomi la versione se non troppo fedele, almeno elegante, sospesi la mia, e ripigliai quella interrotta dello Schiller, Passarono molti e molti anni senza che un pensiero mi richiamasse al Fausto. Se non che comparsa alla luce la traduzione in verso di Auselmo Guerrieri, così meritamente lodata, fui preso dalla naturale curiosità di vedere in qual modo mi fossi anch' io cavato d'impaccio nel rendere

italiane alcune scene d'autore tanto difficile, e delle quali più non rammentavo parola. Scossi il mio scartafaccio dalla polvere di trentacinque anni, e mi feci a leggerlo. Ne rimasi sconfortato: così poca fedeltà v'ho trovata, così pomposì il verso e lo stile, e per nulla ritraenti la stupenda semplicità dello stile e del verso del Goethe.

Posta da canto la mia giovanile misera prova, aprosi il testo per esperimentare se uno studio più lungo sulla lingua, e la pratica continuata del tradurre mi avessero data maggiore abilità nel vestire di forme più convenevoli quelle scene così maltrattate; e le rifeci da capo a fondo, non conservando del vecchio più nulla. Allettato poi dalla bellezza irresistibile dell'opera, mi diedi a tradurne alcune altre; e così via via, senza avvedermene, mi trovai fra mano compiuto il lavoro.

Feci a me stesso una domanda in forma di obiezione. Se, cioè, dopo le traduzioni che ha l'Italia della prima parte del Fausto, e particolarmente dopo l'ultima dell'egregio Anselmo Guerrieri, non fosse una inutilità, o peggio una presunzione, pubblicarne una nuova. Ma poichè di presunzione (e nessuno meglio di me può saperlo) non sentiva in me stesso neppur l'ombra, mi ristetti ad esaminare se fosse il caso della inutilità; e mi parve di no. Chi traduce un poeta straniero, per quanto egli cerchi di ritrarne fedelmente la fisonomia, pur non volendolo vi mette tanto del suo, o dirò meglio, vi s' immedesima tanto, da farsi propria una parte dell' opera. E per questa impronta individuale, che in altra parola è lo stile, una traduzione poetica può

parere e, fino ad un cerío punto, può essere un' opera originale e quindi un' opera d'arte. lo credo perlanto che una nuova traduzione del Fausto, anzichè riuscire inutile, debba non poco aiutarne l'intelligenza. Di una poesia così grande e profonda non mai troppi saranno gl'interpreti; perchè se non l'uno, saprà l'altro in questo o in quel passo rilevarne ed esprimerne con chiarezza e precisione il vero e riposto intendimento.

Posi in fondo al volume poche e brevi note a giustificazione di alcuni passi da me interpretati più tosto in un modo che nell'altro, ed a commento dell'Intermezzo, non potendosi diversamente intenderne e gustarne i quarantaquattro epigrammi. Sarebbe stato di certo opportuno il chiarire moltissimi altri luoghi della tragedia, ma non ebbi il coraggio di sobbarcarmi a cosi faticoso lavoro. Enrico Dünzer, l'ultimo dei tanti commentatori del Fausto, ci dà l'elenco nominale di coloro che lo hanno fatto argomento di lunghi discorsi, di estetici trattati, di glosse, ecc., e ne annovera fino a centoventisette! 1

Nulladimeno non tutte le allusioni, non tutti gli occulti propositi di questo poema eminentemente satirico e filosofico vennero delucidati. Ne lascio io dunque il pensiero a chi, più paziente di me, volesse pigliarsi una tal cura, la quale non sarebbe fatica gettata. Un diligente e non lungo commento, senza affollare il lettore con soverchia erudizione, spargerebbe assai luce sulle

¹ Goethe's Faust erster und zweiter Theil zum erstenmal vollständing erläutert von Heinrich Dünzer, Leipzig, 1857. Un volume in ottavo grande, di mille pagine circa, senza il testo.

molte oscurità del dramma, e ne farebbe maggiormente spiccar le bellezze.

Io mi confido che a quel numero di lettori, ai quali da tanto tempo soglio comparire dinanzi, come ad una cara compagnia d'amici, e che mi hanno date si lunghe prove di benevolenza, possa riuscire non discaro di leggere l'opera più grande e celebrata di Wolfango Goethe anche nella mia traduzione, la quale potrebbe essere l'ultimo mio lavoro, per l'imperiosa necessità di risparmiare quel poco di vista che mi rimane.

Forse questa speranza pecca di presunzione ancor essa (henchè non abbia la fede orgogliosa di possedere la lancia dell' Argalia), ma è tale ad ogni modo che può venir perdonata, perchè non muove da sicurezza di sè, ma da confidenza negli altri.

A. MAFFEL.

# OFFERTA.



## OFFERTA.

Visioni fugaci, apparse un giorno
Ai turbati occhi miei, vi miro ancora:
Ma tenervi, or che fate a me ritorno,
Potrò? sognar le fantasie d'allora?
Voi m'affollate? Or ben! ch'io v'abbia intorno
Così, quai dalla nebbia uscite fuora.
Il cor ringiovanisce, e si commove
Al soffio arcano che da voi mi piove.

Sogni beati, immagini serene
Voi mi recate d' una età migliore.
Quasi obbliata favola, ne viene
Con voi l' amistà prima e il primo amore;
Ma le lagrime insieme, insiem le pene
E della vita l' intricato errore;
E richiamano i buoni, oimè! traditi
Dalla lieta fortuna, e già spariti.

L'anime a cui volgea le mie canzoni
Udir più non mi ponno. È già disperso
L'amabile consorzio, e i mutui suoni
Cessaro. Or gente nova ode il mio verso.
Ma l'applauso che n'ebbi, e da que' buoni
Caro mi fu, da lei m'è quasi avverso.
Chi del mio canto s'allegrò, pel mondo,
Se pur gli occhi non chiuse, è vagabondo.

Di quel regno di spirti ora mi piglia
Un desio che dagli anni era perduto;
Ahi! ma solo all'eolia arpa somiglia
La indistinta armonia del mio liuto.
Gemo, di pianto ho molli ognor le ciglia,
L'animoso mio cor fiacco, abbattuto;
Spare quel che posseggo agli occhi miei,
E prende realtà quanto io perdei.



# PROLOGO SULLE SCENE.

### PROLOGO SULLE SCENE.

IL DIRETTORE, IL POETA DEL TEATRO, IL FACETO.

#### DIRETTORE.

Da voi due, tante volte a me sostegno Nel dolor, nel disagio, udir vorrei Che speranze vi dia la nostra impresa In paese tedesco. Oltre ogni cosa Di gradire alla folla avrei talento, Massime perché vive e viver lascia. Travi, assiti son posti, ed una festa S' impromettono tutti. Eccoli assisi, Colle ciglia inarcate, e già disposti A far le maraviglie. Io non ignoro Ciò che lo spirto popolar ne amica: Tuttavia nell' impaccio in cui mi trovo Di mia vita non fui. Costoro avvezzi Non son, ve lo concedo, all'eccellenza;

Ma letto han molto! orribilmente molto! Che far, perchè riesca e fresco tutto E tutto nuovo, e, ciò che monta, appaghi? Volentier (naturale è ben la cosa) Vedrei la moltitudine versarsi Come fiume al casotto, il varco angusto Infilar con anelito affannoso. Ancor di chiaro giorno, e pria de' quattro Tocchi, a furia di gomiti e di spinte Giungere alla cassetta, e (come suole, In tempo di penuria, allo sportello De' fornai per un pane) aprir la calca Per averne un viglietto, e quasi il collo Fiaccarsi. Un tal miracolo, fra tante E così differenti indoli umane, Far può solo il poeta. Amico mio, Deh, quest' oggi mel fa!

POETA.

Di quel tuo volgo
Così mobile e vario, onde lo spirto
Fastidito rifugge, oh non parlarmi!
Toglimi al fluttuar della ciurmaglia
Che ne trae, repugnanti, in una piena
Voraginosa, e guidami alla pace
Dell'asiló sereno, ove al poeta
Pura gioja fiorisce, ove con mano
Divina Amore ed Amistà creando
Vanno quel ben che l'anima consola.

Ah, quanto ivi sgorgò dal cor profondo, Infelice talor, talor di lode
Non forse indegno, e che timide e balbe
Le labbra pronunciàr, vien dalla forza
Del momento ingojato! E le più volte
Uopo il nostro concetto ha d'anni e d'anni
Anzi che nella sua piena bellezza
Sia conosciuto. Al fuggitivo istante
Quanto brilla appartien, ma il vero, eterno
Bello, a coloro il suo splendor tramanda
Che questo tempo chiameranno antico.

#### FACETO.

Ch' io non senta cianciar di quella uggiosa Posterità I Pognam che sulla lingua Non m' avessi che i posteri; chi dunque Darebbe all' età nostra alcun sollazzo? E pur ne vuole, e con ragion; nè penso Che sfatar si dovesse un buon figliuolo Perchè vive con noi. Chi sa nel cuore Gradevolmente insinuarsi, oltraggio Dai capricci del popolo non teme; Anzi perchè lo possa in più sicura Guisa agitare e ricrear, desia Numeroso il concorso. Animo dunque, E fatevi notar come un esempio. Fuori la fantasia col suo corteggio Di senno, di ragion, di sentimenti,

Di passioni! nè vi manchi (e molto Vel raccomando) la pazzia.

DIRETTORE.

D' eventi

(E questo io metto d'ogni cosa in cima) Siatemi largo. Per veder si viene ; Veder bramano tutti; e quando agli occhi Cento fila svolgiate, a tal che debba L' adunanza stupir, la palma è vostra, E l'idolo, l'amor di chi v'ascolta Voi diventate; perocchè col molto Forza ai molti si fa; nell' abbondanza Trova ognun ciò che brama, e satisfatto Lascia il teatro. Un' opra date? In brani Datela! e coglierete ottimo frutto Dal vostro intingoletto : oggi composto, Oggi imbandito. Perchè mai stillarvi Tanto il cervello in un lavor compatto? Per vedervelo poi spezzato e guasto Dall' uditorio?

POETA.

Oh, voi, voi non sentite Quanta sia la viltà d'un tal mestiere, E quanto egli sconvenga al vero artista! Voi, ben lo veggo, un ideal vi fate Della borraccia di taluni.

DIRETTORE.

Offeso

Tal rimproccio non m' ha: chi ponsi all' opra, Sceglier debbe il miglior fra gli istrumenti. Che v'è d' uopo schiappar fradicia legna Sovvengavi, e guardate a cui scrivete! La noja un ce ne manda, a ventre pieno Altri ci vien da sontüosa mensa, Ovver (nè cosa v' ha peggior di questa) Spiccato allor allor dalle gazzette. Essi vengono a noi, come s' andrebbe A veder mascherate, o disattenti, O svogliati: dà l'ali a' piedi loro Capriccio sol di novità. Le dame Mostra fanno di sè, degli eleganti Loro vestiti, e, senza paga, anch' esse Recitan la commedia insiem con noi. Che mi andate, o poeti, almanaccando Su' vostri aerei gioghi? E' non v' è chiaro Ciò che può rallegrarvi un' accalcata Platea? Su via! micateli nel viso Codesti mecenati! O freddi o rozzi. L' uno che il Faraone ha nella mente, L' altro, che vuol passar con un' abbietta Cortigiana la notte, il fin sospira Dell' eterno spettacolo. Che state Voi per costoro, o poveri insensati, Nojando il coro delle dolci Muse? Date roba, e poi roba, e sempre roba, Vi dico! e l' orma del cammin prefisso

Non perderete. D'abbagliar la gente Fate studio e non più; di satisfarla Grave è l'assunto..... Or che vi frulla in capo? È l'estro, o l'emicrania?

POETA.

Oh va! ti-cerca Un altro schiavo a modo tuo. Vorresti Che facesse il poeta infame abiura Del maggior de' suoi dritti? il dritto, intendo, Dell' uom che la natura a lui concesse? Per qual virtù, rispondimi! il poeta Tutti i cuori commove, e gli elementi Tutti affrena, soggioga? È colla forza Di quel felice armonioso accordo Che regna in lui, che da lui si propaga Pel gran mar del creato, e ch' egli attira, Poi nel suo petto ricompone. Intanto Che con mano indolente il filo eterno Torce al fuso natura, e l'infinita Varietà degli esseri, cozzanti Gli uni cogli altri, un ingrato frastuono Levano in ogni parte, è non è forse Quel poter che gli acqueta? ed a quel rombo Dissonante, uniforme insinua, spira Ordine, vita e ritmica armonia? Chi richiama e rannoda il Solo e Sparso (E concordia stupenda indi si crea) Alla catena universal? Chi sfrena

Le tempeste dell' alma, e d' un soave Crepuscolo conforta il doloroso Meditar della mente? E chi sull' orme Dell'amata fanciulla i più gentili Fiori cosparge, e da sterile fronda Serti intreccia di gloria ad ogni merto? Chi l' Olimpo sostien? convoca i numi? È l' umano poter che nel poeta Si manifesta.

#### FACETO.

E sia! di questo grande Poter fate buon uso, e ci tessete La poetica tela al modo istesso Che comincia e finisce un' avventura D' amore. Un tale ad una tal s' accosta; Sente, non sa partirsi, a poco a poco S' impania: cresce la fortuna, i gaudi Succedono ai contrasti, alfin le pene; E, pria che vi si pensi, esce il romanzo! Fate il dramma in tal guisa, e fino al fondo Nella vita tuffatevi: la vive Ciascuno, e nondimanco ai pochi è nota. Piglisi da diritta o da sinistra. Sempre la vita alletterà. Chiarezza Poca, ma belle immagini, e di Vero. Dentro un golfo d'errori, una scintilla: Ottimo beveraggio, a cui le labbra Sporge la folla e si disseta. Il fiore

Degli eletti garzoni allor fa siepe
Alla nova opra vostra, ognuno ascolta
Quanto a lui si rivela, i delicati
Sentimenti ne sugge, e d' un diletto
Mesto s' imbee. Commosso or questi, or quegli
Tosto rimane, chè ciascun vi mira
Ciò che porta nel core; al riso o al pianto
Disponsi, i voli del poeta onora,
E della cara illusion si piace.
Nulla può satisfar l' età matura;
Pur d' un obbligo eterno a voi congiunta
La immatura sarà.

#### POETA.

Ma pria ritorna
A me pur, se tu sai, que' di sereni
In cui rideami l' avvenir! . . Perenne
Fonte di melodie, che, mal compressa,
Irrompere anelava, allor dal petto
M' uscia; la terra mi celava un manto
Di nubi; prometteami ogni germoglio
Meraviglia novella, e tutti i fiori,
Ond' è ricca ogni valle, io raccogliea.
Povero d' ogni cosa e nondimeno
Come contento mi sentia! Del vero
M' infiammava l' affetto, e dei fantasmi
La voluttà. Ridona a questo core
Gl' impulsi irrefrenabili, le amare
Gioje, e dell' odio e dell' amor la possa!

Ridonami l'april degli anni miei!

Per fermo, amico mio, bisogno avresti Della tua gioventù, se nella pugna T' incalzasse il nemico, o se le braccia D' innamorata giovinetta il collo Con vigor t'allacciassero, o da lungi T' invitasse l' allôr promesso al capo Di chi primo nel corso il segno attinga; O se mai, dopo il turbine d'un ballo, Crapular tu volessi, avvinazzarti In un' orgia notturna. Oh, ma le corde D' una lira teccar con man robusta O gentile, e condursi alla prefissa Mèta traverso a graziosi errori, Questo, o capi canuti, è vostro assunto: Nè da noi riveriti ed onorati Manco sarete, Perocchè fanciulli La vecchiezza non fa, come si dice, Bensi veri fanciulli ancor ne trova. DIRECTORE.

Detti mutammo quanto basta: ai fatti
Ora; però che uscir da questo tempo
Perduto in cerimonie, utile alcuno
Potria. Perchè cianciar di quanto debba
Ispirare il poeta? A chi tentenna
L'estro mai non verrà. Vi siete il nome
Di poeta concesso? Or ben, dovete

Comandare alla Musa. Evvi già noto Di che noi bisognam. Bevande ardenti Ingollar vogliam noi : sia vostra cura Che fermentino tosto. Oggi non fate? Diman non sarà fatto. In ozio un solo Giorno non passi. Ardito è l'uom deciso, E il fattibile acciuffa arditamente. Ne lasciarlo egli può; giacche da viva Forza è sospinto a seguitar l' impresa. Sul teatro tedesco è conceduto. Trattar ciò che si vuole; e voi quest' oggi Non dovete di macchine, di scene Farmi risparmio. Usate il sol, la luna. Sprecatemi le stelle, io vel consento. Non d'acque: non di foco e non di rupi, Non d'augei, non di fere abbiam difetto. Trascorretemi qui, su questo palco Di tavole, il creato; e con prudente Velocità, la terra attraversando, Calatevi dal ciel sino all' inferno.



.

## PROLOGO IN CIELO

IL SIGNORE.
LE SCHIERE ANGELICHE, indi MEFISTOFELE.

(I tre Arcangeli s'avanzano.)

RAFFAELE.

Al modo antico il suono
Si propaga del Sol tra l'armonia
Emula delle stelle
Sue minori sorelle;
E giunge al fin della prescritta via
Coll'impeto del tuono.
Fortezza all'intelletto
Degli angeli ne vien da quell'aspetto,
Sebben non ne discopre
L'essenza alcun. Magnifiche son l'opre
Misteriose del divin pensiero
Come al mattin primiero.

E veloce così, che nol comprende L'immaginar, pel vano Volvesi il mäestoso orbe terreno: E le tènebre orrende Muta, con vece eterna, in un sereno Di paradiso. Il torbido oceàno Versa per le scogliere il vasto flutto, E le scogliere e l'oceàno e tutto, Tutto convolge nella sua rapina Il vortice degli astri, e via trascina. MICHELE.

E dal mare alla terra, e dalla terra Di novo al mar, tempeste Cozzano furibonde in mutua guerra, Tessendo una catena Di ruine funeste. E là, dove la folgore balena, Scoppiano fiamme struggitrici. Intanto, Signore, i tuoi messaggi Adorano del santo Tuo giorno i miti raggi.

Signor, se non iscopre.
L'angelico intelletto
Ciò che vela il profondo, il divo aspetto,
Forza almeno gli dà. Le tue grand'opre
Belle, splendide son come al mattino
Che l' ha create il tuo Verbo divino.
MERISTOFELE.

A TRE.

Giacchè di novo a noi, Signor, ti accosti, e intendere tu vuoi

Come stiano le cose al mondo nostro. Memore che per uso Volentier tu mi vedi, anch' io mi mostro Fra' tuoi servi confuso. Non posso, e tu perdona. Parole articolar sesquipedali; E mi sberti, se vuol, questa corona D' eroi celestiali. Chè certo il Pathos mio Ridere ti faria, se da gran pezzo Non ne fossi divezzo. Parlar d'astri io non so, ma bene io veggio Come l'uom si lamenta e si corruccia. Oual era il piccol dio Del mondo è tale ancora. Sempre di quella vieta istessa buccia; Bizzarro, in fede mia, come all' aurora Che vide il suo natal. Potria men peggio Campar, se conceduto Tu non gli avessi dell' etereo lume Quel pallido barlume Ch' egli chiama Ragion, di cui si vale Per essere brutale Più d'ogni bruto. Direi, poi che licenza Men dà Vostra Eccellenza, Che l' uom molto somiglia alla cicala Da' lunghi piedi: l' ala

Sbatte ognor per volare e trarsi in alto, Ma quel suo volo è un salto Che la fa ricadere a mezzo il prato, Ove strilla fra l'erbe il canto usato. E vi stesse egli pur! ma non v' è caso: In ogni sudiciume imbratta il naso.

#### SIGNORE.

Altro a dirmi non hai? Che sempre novi Lamenti oda io da te? Mai, mai non trovi Cosa che pel tuo verso Corra laggiù?

#### MEFISTOFELE.

Mai no, mai no, Signore!
Tutto, come di solito, a riverso.
Le miserie de' poveri mortali
Son tante e tali,
Che d'accrescerle quasi io non ho core.

Conosci il servo mio Fausto?

## MEFISTOFELE.

Il Dottor? quel folle?
Ti serve in modo strano
Colui! tel so dir io.
Bevanda umana, umano
Cibo nol sazia: un lievito gli bolle
Nel cor che lungi il porta, e lo travia.
E di questa pazzia,

Consapevole a mezzo ei già mi pare. Al cielo il più lucente Astro egli chiede, e le gioje più care Dalla terra egli vuol; nè mai presente, Nè mai lontano oggetto Queta il desio di quel commosso petto.

Mi serva anche sviato, al vero, al giusto Gli occhi tra poco gli aprirò. Quai fiori, Quai frutti un giorno produrrà l'arbusto, Dal suo vigor conoscono i cultori.

## MEFISTOFELE.

Signor! vuoi metter pegno Ch' io lo storno da te? Sol che ti piaccia Lasciar che con ingegno Io lo tiri bel bello alla mia traccia. SIGNORE.

Mentre ei calca la terra io tel consento. Può fallire il mortal fin ch' egli agogna Alla mèta.

## MEFISTOFELE.

Mercé! Non ho talento, Ně mai l'ebbi, de' morti. Amo le piene, Floride guancie, e lezzo di carogna Non voglio in casa mia. A me del tutto avviene Come al gatto col topo.

SIGNORE.

Or ben, disvia,

Arbitro tu ne sei, dalla sorgente

Quello spirito saggio: e se la possa Tu n' hai, sul tuo sentiero Tiralo pure. Arrossa Di vergogna però, quando tu veggia Che il buono è consapevole del vero Cammin, benchè sovente Nel bujo dell' errore, Che il veder gli contende, incerto ondeggia.

#### MEFISTOFELE.

Verissimo! sollanto Durarvi egli non sa. Non ho timore Della scommessa: ma se colgo in brocco, Signor, lasciami il vanto Gustar del mio trionfo; e quello sciocco Polvere mangerà, come il preclaro Serpente avolo mio.

### SIGNORE.

Condurti puoi,
Libero in questo pur, qual t' è più caro.
Mai non ebbi rancor co' pari tuoi:
Fra gli spirti che negano, lo scaltro
Men pesa a me d' ogni altro.
Sonnecchia e s' abbandona
Non di rado il mortale ad una pace
Sterile, neghittosa, e dar mi piace
Chi stimola, chi sprona,
Oual dimon, per compagno all' indolente.

Ma voi, figli del cielo, oh v'allegrate
Della beltà vivente!
L'amor che l'universo anima e regge
Con ineffabil legge,
Stringa voi tutti in vincolo fraterno;
E luce di pensiero e consistenza
Durabile improntate
Nella vana, fuggevole apparenza.

( $II\ cielo\ si\ chiude\ e\ gli\ arcangeli\ si\ dividono.$ )

MEFISTOFELE (solo).

M'è caro a quando a quando il buon vegliardo Veder. Con lui di romperla mi guardo; È bello, in verità, d'un gran sovrano Scambiar fin col demonio un detto umano.

# PARTE PRIMA

BELLA TRAGEDIA.

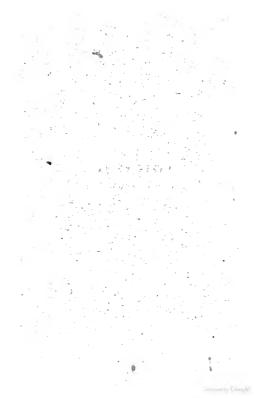

#### FAUSTO E LO SPIRITO.

Notte.

Camera gotica, alta, e stretta. FAUSTO inquieto, e seduto allo scrittojo.

Or ben! da cima a fondo, e con penosa Fatica, io studiai Filosofia. Diritto, Medicina, ed ahi pur troppo! Teologia. Qual frutto? Eccomi dotto, Povero pazzo, come fui. Maestro M' appellano, Dottore: e vo menando Di su di giù, per torto e per traverso, (E diec'anni ora fan) gli alunni miei. Ma che noi non sappiam nulla di nulla Finalmente io m'avveggo, e ciò mi spezza L' anima. Vero è ben che più di questa Ciurma presuntuosa di pedanti, Di dottori, di preti e di scrivani, Me ne intendo, cred' io; ne dubbio ormai Nè scrupolo mi punge, e nè l'inferno Nè il dimon mi spaventa. Oh, ma la gioja M'è per sempre fuggita! Io non m'illudo Di saver cosa alcuna, o di poterla Collo studio imparar, che l' uom migliori

E n' emendi i trascorsi. Io non ho beni; Oro, onori non ho, non che dominio Nel mondo. Un cane non vorria la vita Condur così. Per questo all'arte maga Dato io mi son. Chi sa? La voce forse, Il poter dello spirito potrebbe Svelarmi alcun segreto, acciò non sia Più costretto a parlar, con mia vergogna, Di quanto io non conosco; e giunga alfine A saver ciò che il mondo in sè racchiude D' operose virtù, di germi occulti; Nè più mi vegga spacciator di ciance.

Plenilunio seren! perchè non vedi
L' ultima volta il mio dolor? Seduto
Qui sul mio scanno, oh quante, oh quante notti
Vigilando io produssi! E tu venivi,
Mesto amico splendor, su'miei volumi,
Sulle mie carte!... Oh, levar mi potessi
Ai gioghi alti del monte, intorno agli antri
Vagolar cogli Spirti, e nel soave
Tuo crepuscolo, o luna, i verdi prati
Scorrere, dal maligno aere lontano
Della ingrata scienza, ed al salubre
Fonte bagnarmi delle tue rugiade!

Ah, fra quattro pareti ancor mi serro! Tenebrosa, dannata, umida tana, In cui, traverso a que' pinti cristalli,
Fin lo stesso celeste amabil lume
Torbido mi si frange! Io vivo in questo
Cumolo di volumi, esca de' vermi
E della polve, e chiuso entro una valle
Di carte affumicate ed ascendenti
Fino alla volta. Un mucchio a me d' attorno
Sta di coppe, d' ampolle e di stromenti,
E gli arredi fra lor de' miei maggiori
L' un sull' altro a ridosso.... Ecco il tuo mondo!
E mondo questo si dira?

Dimanda

Or perché păuroso il cor nel petto Cosi ti batta, perché ti torturi Ogni moto vital questo segreto Dolore! Invece della viva e bella Natura, in cui l' Eterno ha l' uom creato, Qui, tra il fumo ed il lezzo, a me fan siepe Scheletri d'animali ed ossa umane.

Su, su! fuggi all' aperto. In questo libro
Mistico, che la man di Nostradamo
Vergò, guida bastevole non hai?
Gli astri a te saran noti, e noto il corso
Che fan per l'infinito. Ammaestrato
Così dalla natura, alzarsi il grido
Dell' anima udirai, come uno spirto
Che parli ad uno spirto. Invan qui cerchi
Faurro.

5

Spiegar con mente inaridita il senso De'sacri arcani segni. — A me vicini, Spiriti, v'aggirate. Oh, se m'udite, Rispondetemi voi!

(Apre il volume, e contempla il segno del Microcosmo.)

Qual improvvisa Estasi mi comprende a tale aspetto! Una giovine, sacra, ardente vita Per le fibre mi scorre e per le vene. Scrisse un dio questi segni? All' agitato Mio pensier dan la calma, e l'allegrezza Al mio povero cor. Misticamente Sbendano intorno a me le posse occulte Che reggono il creato.... Un nume io sono. Che tanta luce mi si fa? Ti mostri, Operosa natura, in questi puri Segni all' anima mia! Solo or comprendo La sentenza del saggio: « Aperto è il mondo Spirtal, ma chiuso il senso tuo, ma freddo, Vuoto il tuo cor. Mio figlio, alzati, e tergi Infaticabilmente entro i lavacri Dell' aurora il tuo petto! »

(Contempla il segno.)

Oh, come al Tutto Si converte ogni cosa, e questa in quella Tragitta, opera, vive! Oh come in basso Calan dall'alto le Virtú celesti, Poi risalgono a gara, ed a vicenda Si dan l'anfore d'or! dagli astri scese Su vanni vaporosi, onde si sparge Una grazia di ciel, nelle latèbre Entrano della terra, e van destando Un'eterna armonia per l'universo.

Spettacolo sublime! ah, ma soltanto
Spettacolo! O natura! ove ti abbraccio,
Infinita qual sei? Mammelle, e voi
Inesauste sorgenti d'ogni vita,
Da cui, come lattanti, e cielo e terra
Pendono? a voi mi volgo arso di sete:
Voi sgorgate, inondate, ed io qui languo,
Oimé, senza speranza.

(Svolge dispettoso il libro, ed osserva il segno dello spirito terrestre.)

Assai diversa
Virtù da questo segno a me discende.
Presso, o Spirto, mi sei; tu le mie forze
Rianimi, sollevi! e, come fossi
Ebbro di vin recente, io mi rinfiammo.
D' avventarmi nel mondo ardir mi spiri,
Di sostener con animo pacato
Gioje e dolori; d'affrontar la furia
Delle tempeste e lo scroscio del legno
Vicino a naufragar, senza ch' io tremi....

S' annugola, s' imbruna L' aere sul capo mio.... dispar la luna.... Tremola e muor la lampa.... Vapora.... Guizzi di vermiglia vampa Spiendono intorno a me.... Dalla sublime Volta discende un terror che mi opprime.... O spirito invocato,

Sei qui? mi stai da lato? Svelati!... Il cor mi scoppia.... i sensi miei Novo affetto scompiglia.... a te rapita Tutta l'anima vola.... Ah si! Tu dei,

Tu dei, se mi costasse anche la vita!

(Afferra il libro e pronuncia misteriosamente il segno dello Spirito. S'alzauna fiamma rossa, e nella fiamma apparisce lo Spirito.)

SPIRITO.

Chi mi chiama?

(retrocede). Terribile sembianza!

SPIRITO.
Lungamente suggesti alla mia spera,

Onde a forza m' hai tratto. Or ben?...

ISTO.

Me lasso!

Tollerarti non so!

SPIRITO.

Tu sospiravi Vedermi, udir la voce mia, mirarne La sembianza. L'anelito potente Del tuo cor mi commosse, e qui son' io!
Qual terror t' invilisce, o più che umana
Creatura? Ammuti nel tuo gagliardo
Petto la voce? nel tuo vasto petto
Che un mondo in sè creava, e lo reggea,
Lo nudria? che con fremiti di gioja
Tanto s' enfiò da credersi all' altezza
Di noi Spirti salito? Ov' è quel Fausto,
Di cui mi giunse e qui mi trasse il cenno?
Di cui le braccia con ogni lor possa
Si protesero a me? Sei tu quel desso?
Colui che nel mio soffio avviluppato,
Fin nell' intimo trema, come verme
Che si torce, calcato, e si contorce?

lo ritrarmi da te, fiammante immago? Quel Fausto io sono, e pari a te son io. SPIRITO.

Nei flutti della vita,
Nel turbine dell' opra
Di qua, di là m' aggiro.
Di sotto io spiro,
Spiro di sopra.
Un nascere un morire,
Un ire ed un redire,
Pelago eterno, vicenda infinita,
Che mai non trova loco
Dove s' acqueti; un vivere di foco.

lo del tempo così sul romoroso
Telajo m' affaccendo,
E vo senza riposo
La clamide vivente a Dio tessendo.
FAUSTO.

Tu che il mondo trascorri, irrequieto Spirto, oh come vicino a te mi sento! SPIRITO.

Allo Spirto che intendi egual tu sei, Non a me.

(Sparisce.)

FAUSTO (atterrato).

Non a te? Ma chi somiglio Dunque? Io, che son la immagine divina, A te pur non eguale?

(Picchiano.)

Ah, per l'inferno!
Il discepolo mio! Costui mi guasta
L'ora più bella della vita. Il freddo
Cinguettio di quest'arido pedante
Tutta la grande vision mi strugge!

## FAUSTO E WAGNER.

#### WAGNER

(in vesta da camera e berretta da notte, una lucerna in mano. FAUSTO gli volta con dispetto le spalle).

Vi domando perdono. lo v'ho sentito Declamar: leggevate una tragedia Greca? Oh, certo io ne sono! Ammaestrarmi Vorrei pure in quest'arte; arte di moda Oggigiorno. Più volte a me fu detto Che potrebbe al pievano un istrione Molte cose insegnar.

FAUSTO.

Quando il pievano Fosse un comico, assento; e non di rado Questo interviene.

#### WAGNER.

Oimé! chi sta sepolto Nel suo stambugio, e solo ai di ſestivi, Sol traverso una lente, e da lontano, Suole il mondo veder, come guidarlo Potrà coll' eloquenza?

FAUSTO.

Oh se non senti

Nulla, e nulla dall' anima non t' esce, Nè con vivo, profondo, intimo affetto Movi il cor di chi t' ode, ogni tua prova Sprecherai per guidarlo! Al desco tuo Siedi pur, raggranella a gran fatica D' altre mense gli avanzi, e ne componi Un intingolo; soffia, e magre fiamme Dal tuo mucchio di cenere ravviva; N' otterrai, se ciò basta al tuo palato, Maraviglie per scimie e per ragazzi, Ma la parola che dal cor non parte Mai ne' cuori non entra.

#### WAGNER

E pur fortuna Quel porgere con grazia all' oratore Debbe recar; ma lungi io mi conosco Di gran tratto a quest' arte.

## FAUSTO.

Ad onorato Guadagno intendi, nè buffon mostrarti Da' bei sonagli. L' intelletto e il sano Criterio agevolmente e coll' ajuto Di poc' arte galleggiano. Se cosa Che merti a dire hai tu, perchè ti fai Cacciator di parole? I tuoi discorsi Sfolgoreggianti, in cui le inezie umane Sai bene affusolar, son vuote baje, Pari al vento autunnal che per le frasche

Aride soffia.

WAGNER.

Come lunga è l' arte,
Dio buono! e come breve è mai la vita!
Ne' miei critici studj il capo e il petto
Mi si prostrano spesso. Arduo è l'acquisto
Di quelle fila che son guida al fonte!
Poi giunto a mezza via, costretto è l' uomo
A lasciarvi la pelle.

FAUSTO.

E stimi dunque
Che da vil pergamena esca la sacra
Sorgente che l'ardor di questa sete
Possa ammorzarti? Oh no! ristoro alcuno
Non isperar, se dall'anima tua
Linpida non zampilla.

WAGNER.

Oh perdonate!
Quel frugar nello spirito de' tempi,
Quel veder come seppe un dotto ingegno
Pria di noi meditar, poi come innanzi
Gli siam noi corsi di mirabil tratto,
N' è pur sommo piacer.

FAUSTO.

Sì, fino agli astri Corsi innanzi siam noi! L'età che furo Sono un volume di sette suggelli, E lo spirto del tempo (è tale il nome Che tu gli dai) non è se non lo spirto Di quei dominatori in cui se stessa L' età si specchia, e nulla più: sovente, Credimi, una miseria, onde rimovi, Al primo sguardo, la pupilla; un monte Di schifose immondezze, un ripostiglio Di vecchia e smessa roba; od una farsa, Se più vuoi, di prammatiche, squisite Sentenze allardellata, e degne al tutto Da porsi in bocca ai burattini.

WAGNER.

E il mondo
Poi? la ragione? il core uman? Saperne
Pur vorrebbero tutti alcuna cosa.
FAUSTO.

Saperne! Ecco la splendida parola! Ma chi mai pane al pane e vino al vino Dire oserà? Que' pochi, a cui del vero Scese un barlume, e fur così dementi Da non farne un segreto, e senza velo Al popolo mostraro i lor pensieri, Gl'intenti lor, nei roghi o sulle croci Lasciàr la vita. — Amico, è tarda l'ora, piam fine al conversar.

WAGNER.

La notte intera Veglierei per intendere le sagge Vostre parole. Tuttavia dimani, Primo giorno di Pasqua, io, se licenza Benevola men date, alcun quesito Di proporvi amerei. Con zelo, è vero, Mi son posto allo studio, e molto appresi; Ma saper vorreï tutto.

(Parte.)
FAUSTO

(solo).

Oh come al capo, Che di vuote scempiaggini si pasce,

Che di vuote scempiaggini si pasce,
Mai la speme non fugge! Ingordo scava
Per trovar dei tesori, ed è beato
Se trova in cambio un vermicel.

Ma dunque

Potè qui risonar la vacua ciancia D' un uomo tal? qui dentro, ove la voce Dello Spirto echeggiò?... Pure io ti debbo Mercè quest' oggi, o misera fra tutte Le creature! Al disperar m' hai tolto Che venia scompigliando i sensi miei. Ah, potente fu troppo, e troppo immane La vision! pigmeo nel suo cospetto lo mi trovai!

L' effige io dell' Eterno, lo che pur dianzi mi credea presente Allo specchio del Vero, e, dalla creta Mortal disciolto, già salia nel lume Trasparente del cielo all' intelletto Della mia pura non caduca essenza
Io maggior del Cherúbo, io che il pensiero
Libero ed animoso entro le vene
Spingea della natura, e dirmi osava
Creatore io medesmo e destinato
Alla vita d'un dio, come or mi tocca
Scontar la mia baldanza! Una parola
Fulminea m'atterrò.

Nè posso io dunque Misurarmi con te? Ben io d'attrarti La potenza trovai, ma forza alcuna Di tenerti io non ebbi. In quel momento Si piccolo e si grande io mi sentia! Ributtato m' hai tu nelle incertezze Dell' umano destino. Or chi m' insegna?... Che mai debbo evitar? dovrò l' impulso Primo seguir? Le nostre imprese istesse, Come i nostri dolori, oimè, son bronchi Che ci tardano il pie' lungo il sentiero Della vita!

Ai più degni, ai più sublimi Concetti della mente ognor si mesce Qualche estranca sustanza; e quando i beni Della terra acquisitiam, delirio, inganno, Son le cose migliori agli occhi nostri; E quei nobili sensi, onde la vita Si regge, inaridisce il turbolento Agitarsi del mondo. Alza all' Eterno,
Piena d'ardire e di speranza, il volo
La nostra fantasia; ma dove il gorgo
Della età ci rapisca ad una ad una
Le dolcezze, le gioje, ella s'appaga
Di breve spazio; e subito la cura
Fassi albergo del cor; tormenti ignoti
Vi desta, ed inquieta, ogni riposo
Ogni gaudio vi uccide. E questa cura
Sempre con nuove larve il viso occulta.
In parvenza di casa or ne si mostra,
Or di donna, or d'infante, ora di foco,
D'acqua, di tosco, di pugnal.... Tu tremi
D'un mal che non ti coglie, e piangi un bene
Non mai perduto.

A Dio no, non somiglio;
Somiglio al verme (oh troppo io qui lo sento!)
Al verme, si, che striscia nella polve,
Che vive in lei, che di lei s'alimenta,
Mentre del passaggero, in men che il dico,
Lo schiaccia il piede e seppellisce.

E polve

Non è ciò che sostien questa parete Ne' suoi cento scaffali? e questo ammasso Di vecchi arnesi che mi tien serrato In un mondo di tarli? Io qui dovrei Ritrovar quanto l' anima sospira? Leggere ripetuto in mille carte

Che l' uomo in ogni dove ebbe a compagna La sventura? che solo alcun felice Visse in questo o in quel loco?.. Or che ghignando, Vuoto cranio, mi vai? che il tuo cerèbro Cercava un tempo, come il mio, la luce, Amoroso del vero, e s' è perduto Miseramente fra le nebbie?... E voi. Voi pur di me ridete, addentellate Rote, curri, manubri!... Al varco io stava Della porta serrata, e in voi la chiave Sperai; ma benchė fatti i vostri ingegni Con sottile artificio, aprir la toppa Non mi sapeste. Il fitto, arcano velo Involar la natura non si lascia Pur nel pieno meriggio; e se rifiuta Manifestarsi al senno tuo, nè leva, Ne vite alcuna indurvela potria.

Suppellettili antiche, a cui la mano
Non posì io mai, qui solo accumulate
Perchè v' usava il padre mio! Girella
Dal lume affumicata, onde s' irraggia
Da lungo tempo il mio logoro scanno,
Quanto meglio per me se consumato
Quel poco avessi che redai, 'più tosto
Che qui starne a sudar come custode
Del mio tenue retaggio! Il bene avito
Usalo, o nol possiedi. Ei t'è d' ingombro

Se non lo adopri; ed utile al momento Solo è ciò che il momento a sè procaccia.

Ma perchè l'occhio mio s'affisa ognora Dove sta quell' ampolla? Una potenza Magnetica vel trae? Perchè serena Si fa l'anima mia non altrimenti Che la notte d'un bosco ad un sorriso Di luna? Io ti saluto, unica ampolla! Dal loco, ove tu stai, devotamente, Sacro vaso, io ti stacco, e in te dell' uomo L' arte onoro e il saver. Tu che compendio Sei di succhi sonniferi ed essenza D' ogni virtù che dolcemente uccide, Dona, oh dona a colui che ti compose, Mirabil vaso, il tuo favor! Ti guardo, E si tempra il dolore; in man ti prendo, E l'anelito scema, e mi s'appiana A poco a poco il fluttuar del core. Di spingermi animoso in alto mare Mi si accenna da lungi.... a' piedi miei Splende il cristallo de' marosi, e l' alba D' un novo di m' alletta a nuove spiagge.

Cala su lievi penne un igneo plaustro Dall' etere vèr me. Disposto all' alto Tramite già mi sento, a sollevarmi Per incognite sfere, ove contrasto

L' alma nella sua pura opra non trova. Ma tu, verme fin or, di quella vita, Di quella diva voluttà sei degno? Sei! Volgi risoluto al dolce lume Della terra le spalle, e quelle porte Coraggioso spalanca, a cui ciascuno Furtivo innanzi strisciar vorria Tempo egli è da provar come l'umana Dignità non la ceda alla grandezza Di Dio, come terror di quell'oscuro Bàratro non t'assaglia, ove la nostra Fantasia si condanna alle torture Ch' ella stessa inventò. Per quell' ignoto Transito ti ravvia che dall' angusta Gola le vampe dell'inferno erutta. Intrepido e tranquillo il piè v' inoltra, Fosser mille i perigli, e ti dovessi Dissolvere nel nulla.

A me ne vieni
Dunque, o sincera, cristallina tazza,
Cui da gran tempo non pensai. L'antica
Tua custodia abbandona! Alle gioconde
Feste de' miei maggiori un di solevi
Splendere e rallegrar le serie fronti
De' commensali; e questo a quel t'offria;
E nessun le figure in te scolpite
D' ammirar tralasciava e dirne in rima
L'argomento gentil; nessun ribelle

Alle leggi del ber', si rifiutava
Dal votarti d' un tratto. Oh quante notti
Della età giovanile a me ricordi!
Oggi ad ospite alcun non ti presento,
Nè a lodar la beltà del tuo lavoro
Metto studio e parola. Un succo chiudi
Che di subito inebria, e tetro stagna
Nella tua cavità. Chi lo compose
Ora lo sceglie; e sia l' ultimo sorso
Che dall' anima mia, come un solenne
Brindisi all' alba che rosseggia, io mando.

(Accosta la tazza alla bocca.)

(Suono di campane e canto di Cori.)

CORO DI ANGELI.
Cristo è risorto!
Gioja a' mortali.
Per tutti i mali
Bell' eredato
Primo peccato
Venne il conforto.
FAUSTO.

Qual cupo e lieto tintinnio la tazza Mi stacca a forza dalle labbra? O roche Squille, annunciate voi la prima; allegra Ora di Pasqua? E voi, cori, intonate L'inno consolator che modularo, Come certezza del recente patto, Sul notturno sepolero i Cherubini? CORO DI DONNE.

D'aromi effuso
Noi, sue fedeli,
Lo abbiamo, e chiuso
Fra bianchi veli.
Posto qui fu;
Ma Cristo, ahi misere!
Qui non è più.

Cristo è risorto!
Beato il core
Ricco d'amore,
Che dal penoso
Cimento è sorto
Più vigoroso!
FAUSTO.

O potenti, soavi, eteree note,
Me voi cercate nella polve? A cuori
Che non sieno induriti il vostro suono,
Non a me, si rivolga. Intendo, intendo
Ciò che voi m'annunciate. Ah, ma la Fede
Nel mio petto è già morta, e della Fede
Caro figlio è il prodigio! Io non ardisco
Salir tra quelle spere, onde ne viene
La gioconda novella.... e pure, avvezzo
Dall'infanzia ad udirlo, ancor mi chiama
Questo suono alla vita. Un tempo il bacio
Amoroso del cielo a me scendea

Nei silenzi del sabato, e le squille
Rintoccavano a doppio, e la preghiera
M' era infinita voluttà del core.
Ai prati ed alle selve un vago, oscuro
Desio mi trascinava, e, dentro un fiume
Di lacrime cocenti, in me sentia
Nascere un mondo. Questo canto ai giochi
Giovanili, alle feste, alla letizia
Di primavera preludea. Dal passo
Ultimo, irreparabile, mi scosta
Or la memoria di quegli anni.... O dolci
Salmodie, risonate! Il pianto scorre,
E di nuovo la terra a se m' allaccia.

CORO DI DISCEPOLI.

Vivente Ei prese
Dall' arca il volo,
Alla paterna
Destra Egli ascese;
La gloria eterna
Già lo incorona;
Ed abbandona
Noi qui nel pianto,
Noi qui nel duolo.
Maestro! oh quanto
Del tuo splendore
Ne punge amore!
coro di Angell.
Cristo le prede

Strappa alla morte. Sciogliete il piede Dalle ritorte!... Voi che intonate Di Dio le lodi, Voi che intrecciate D' amore i nodi, Voi che a fraterno Desco sedete, Voi che l' eterno Vero spargete, Voi che l' divino Patto bandite, Cristo, gioite! Vi sta vicino.

### ALLA PORTA.

(Passeggieri d'ogni specie.)

PARECCHI MANOVALI.

A che per quel cammino?

Alla casa andiam noi del Cacciatore.

I PRIMI.

E noi verso il mulino.

UN MANOVALE.

Andatene più tosto alla peschiera.

UN ALTRO.

Via ben nojosa!

I SECONDI.

E tu?

UN TERZO.

Seguo la schiera.

UN QUARTO.

Venite a Borgodorfo, e la migliore Birra vi troverete, e le più belle Fra le nostre zittelle; Poi brighe a josa.

UN QUINTO.

O fior de' capi ameni,

Ti prudono le reni Pel terzo gioco? M'è in uggia il loco; Piè non vi metto.

UNA SERVA.

Do volta alla città.

un' altra. Sotto alla pioppa

Di certo il troverem.

Ma so ben io

Che non m' è troppa Felicità codesta! Ei s' appiccica ognora alla tua vesta; Danza ognora con te.... Poco io mi curo De' tuoi piaceri!

L' ALTRA.

Non sarà già solo; Vien seco il ricciutel; te lo assicuro; Io l'ho da lui.

SCOLARE.

Che volo!
Come tirano via quelle ragazze!
Vieni, vieni, seguiamle. Empir le tazze
Di birra doppia, e d' ottimo tabacco
Le pipe, ed a rincalzo una servotta
Pulita al fianco, è la cosa più ghiotta

Pel mio palato.

CITTADINA.

Oh guarda un po' que' cari Giovani! oh quale smacco!

Potriano accompagnar le nostre pari, E seguono color! quelle sgualdrine!

IL SECONDO SCOLARE

(al primo).

Adagio, amico mio: due cittadine Dietro ci son, gentili e ben vestite.

L' una é vicina mia, La vagheggio un zinzino; andar bel bello Le sbircio, e senza lite

Finiran col pigliarci in compagnia.

No no, fratello!
Odio le cerimonie. Andiam, ti dico!
O d'occhio perderem la selvaggina.
Quella man che nel sabato maneggia
La scopa, alla domenica mattina
Ti liscia e ti vezzeggia
Meglio d'ogni altra.

UN CITTADINO.

No! piacermi il novo

Borgomastro non sa! Da ch' egli è in seggio, Di giorno in giorno più gonfio lo trovo. Qual utile, qual bene Alla nostra città da lui ne viene? Non van di male in peggio Le cose nostre? Più che mai costretti Siamo a pagare ed a servir.

ACCATTONE.

Miei buoni

Signori! mie vezzose Signorine!
Da queil begli abitini e bei merletti,
Da quelle guancie tonde-e porporine!
Degnatevi guardarmi, e soccorrete
Alla miseria mia. Che non invano
lo strimpelli per voi le mie canzoni:
L' ore ha soltanto liete
Chi liberal coi miseri ha la mano.
E questo giorno che festeggian tutti
Buona messe mi frutti.

ALTRO CITTADINO.

Nulla di più gradito, in fede mia,
Non mi so figurar, vuoi nella Festa
Solita, o in altro santo
Giorno, che il far di guerra
Lunghe parole; intanto
Che laggiù nella terra
Lontana di Turchia
Le genti si fracassano la testa.
Ti avvicini al balcone, un bicchieretto
Sorseggi, e con diletto
Miri per la riviera

Le navi galleggiar; poi sulla sera, Benedicendo i giorni ... Pacifici, al tuo covo allegro torni.

UN TERZO CITTADINO.

Sl, mio vicino; il passo Mova ognun come stima; a lor talento Si rompano le nuche, ed a conquasso Ogni cosa sen vada, io son contento, Purché nella mia stanza Nulla si scosti dall' antica usanza.

UNA VECCHIA ALLE CITTADINE.

Che bei visetti di giovani donne!

E che leggiadre gonne!

Chi non dovrebbe innamorar di voi?...

Via, via, non tanto altere!

Benissimo!... Ma, poi

Quel che vi da piacere

Procacciarvi io saprei.

CITTADINA.

Vieni, e ti guarda, Agata cara, dal mostrarti a lato Di quella maliardal... Nella notte però di Sant' Andrea Veder del mio futuro innamorato La faccia ella mi fea.

L'ALTRA.

E lo ha mostro a me pure in uno specchio

Fra parecchi bravacci: era vestito Da soldato. Or lo cerco in ogni sito, Ma nel cercarlo invecchio.

SOLDATI.

Delle merlate
Rôcche elevate,
Delle zittelle
Superbe e belle,
Vogliam la resa.
Dura è l'impresa,
Ma il premio poi
Degno di noi.

Sia pei diporti,
Sia per le morti,
Lieti al richiamo
Della trombetta,
Con egual fretta
Tutti corriamo.

Gli è pure un vivere Privo di tedio Fortezze e femmine Stringer d'assedio! Ardua è la prova, Ma il premio giova. Finito il gioco, Mutiam di loco.

## FAUSTO E WAGNER.

### FAUSTO.

Al dolce animatore occhio d'aprile Si libera dal gelo il fiume e il rivo; E l'allegra speranza omai verdeggia Pur nelle valli. Si ritrae l' antico Verno, già fiacco, sulle alpestri vette; E di là fuggitivo, innocua pioggia Di ghiacci granellosi alle sopposte Campagne invia. Ma il sol più non comporta Candidi strati; e l'anima, la vita Risveglia in ogni dove, e di colori Tutto riveste. La costiera è nuda Di fiori ancor, ma d'uomini s'adorna Vagamente abbigliati. - Or ti rivolgi, E da questa eminenza il guardo inclina Alla città. Dall' ampia, oscura porta Si riversa di gente un brulicame: Cerca ognun volentieri i luoghi aprichi, E festeggia il gran di che dal sepolero Risorto è il Redentor: risorti anch' essi Fuor de' loro ammuffiti, umili alberghi, Fuor da' vincoli ingrati, in cui li stringe

Il traffico o il lavor, fuor dall' angustia Di tettoje insalubri e di soffitti. Fuor da storpie viuzze o dalla notte Veneranda de' Templi: e tutti a gara Sboccano al raggio che ricrea. La calca Mira che pei giardini e pei maggesi Spandesi lietamente; e mira il fiume Che pel lungo e pel largo è di giocondi Battelletti gremito: osserva quello, Quell' ultimo stracarco che ti pare Quasi affondar. Dalle vie più lontane, Che serpeggiano il monte, a noi balena La gran varietà de' vestimenti. Già mi suona all'orecchio il mormorio Confuso del villaggio. È questo, invero, De' buoni popolani il paradiso: Sia povero, sia ricco, ognun vi gode. Uomo alfin qui son io, qui d'esser uomo M' è conceduto.

### WAGNER.

Passeggiar con voi Non m' è cosa onorevole soltanto, Ma grande acquisto. Non vorrei per altro Mescermi a questa gente: ío son nemico D' ogni rozza persona. Il violino, Le grida, il giuoco de' birilli, è chiasso Che mi strazia gli orecchi. A mo' d' ossessi Tempestano costoro, e questa uggiosa Frenesia chiaman gioja e chiaman canto.
VILLANI SOTTO IL TIGLIO.
Agghindato pel ballo è il villanello.
Ha nastriera, ha ghirlanda ed ha farsetto:
A maraviglia è bello.
Già folta sotto il tiglio è la brigata,
E vi ballano tutti all' impazzata.
Ohi, la, la ra, la ra,
La ra, la ra;
Nè posa mai l' archetto.

Impetuoso nel ballo si caccia,
E col gomito acchita una villana.
Si volta, accesa in faccia,
La bella forosetta, e dispettosa
« Gli è pur, borbotta, la scipita cosa ! »
Ohi la, la ra, la ra,
La ra, la ra;
« Ve' che maniera urbana! »

Gira in furia la danza e non s' arresta;
Or a dritta si balla, ed ora a manca.
Vola all' aria ogni vesta,
Ciascun v' è rubicondo ed accaldato.
Va la coppia a braccetto, e piglia fiato,
Ohi la, la ra, la ra,
La ra, la ra;
Col gomito sull' anca.

« Non far tanto a fidanza! Io so che poi Le sogliono tradir le innamorate. » Egli co' lazzi suoi Se la tira in disparte; e della danza Segue al tiglio il susurro in lontananza, Ohi la, la ra, la ra, La ra, la ra,

E grida e nove arcate.

UN VECCHIO CONTADINO.

Ben vi sta, sor Dottore, il non averci
Quest' oggi a schifo, e sebben così dotto
L' unirvi al tramestio de' popolani.
Piacciavi di gradire, in questa bella
Coppa che v' offeriamo, una bevanda
Refrigerante; e v' auguriam di core
Che non pur vi disseti e vi ristori,
Ma tanti giorni fortunati a' vostri
Voglia aggiungere Iddio, quante la coppa
Goccie contien.

#### FAUSTO:

Con grato animo accetto Questa fresca bevanda, e vi ricambio L'augurio.

(Il popolo viene raccogliendosi intorno a Fausto.)

IL VECCHIO CONTADINO.

In verità, fu buono avviso Di mostrarvi, o Signore, in questo lieto Giorno, fra noi; ne avete, in altri tempi, Di ben tristi passati al nostro fianco! Qui vedete più d'un che se respira, Se fu salvato dalla febbre, al vostro Padre lo ascrive: un termine egli pose A quella peste; e voi, benche garzone, N' andavate da questo a quell' ospizio Visitando i malati; onde vedemmo Uscir molti cadaveri, ma voi Sano sempre ed immune. A dure prove Vi poneste in que giorni! Il Salvatore Su voi, salvator nostro, in ciel vegliava.

THTTI.

Salute all' uomo di virtù provata! Tanto che ne soccorra un lungo tratto Di tempo ancor!

FAUSTO.

Chinatevi a Colui
Che soggiorna lassù, che ne ammaestra
E ne ajuta a soccorrere.

(Fausto e Wagner si allontanano.)

WAGNER.

Qual senso
Provar devi, o grand' uomo, a questi omaggi
Che il popolo ti rende! O lui felice
Che dalle proprie qualità tal frutto
Può coglicre! Ti addita il padre al figlio,
Ognun chiede di te, s' affretta ognuno,
Ognun preme; sospeso è il ballo, il suono;

T'avanzi, e ti si schierano d'intorno; Vanno in aria i berretti, e poco manca Non pieghino i ginocchi al tuo passaggio Come fanno al Santissimo.

FAUSTO

Mutiamo Due passi ancora, e poseremo alquanto Dal lungo camminar, su quella pietra. --Qui soletto e pensoso io m' adagiai Le cento volte, macerando il corpo Colla preghiera e col digiun; qui, ricco Di speranza e di fede, io mi credea Poter con mani giunte e con sospiri E con pianti costringere il Signore A cessar quella peste; ed or la lode Di questa gente irrision mi pare. Se gittar qui nell' intimo uno sguardo Tu mi potessi, oh come immeritati Dal padre e dal figliuol que' loro omaggi Giudicheresti! Un uomo oscure e probo Era mio padre, e intorno alla natura Ed al suo giro eterno, in buona fede, Ma pure a modo suo, bizzarramente S' affaticava. Insiem con altri adepti Entro buia officina ei si chiudea, Cereando d'accozzar con un subisso-Di ricette i Contrari. Un Leon rosso, Animoso amator, venia col Giglio.

Entro tepido bagno accompagnato;
Poi da fiamma scoverta e belva e fiore
Tormentati, correan dall' uno all' altro
Talamo. Nel cristallo indi apparia,
Screziata a vivissimi colori,
La giovine reina; ed era questa
Il farmaco fatal che degl' infermi
Facea macello; ne verun chiedea
Chi sanato egli avesse. E noi spargemmo
Cosl, per queste valli e questi monti,
Peggio assai che la lue, con lattevari
Diabolici, la strage. Io stesso a mille
Diedi bere il veleno, e ne moriro;
Ma perche l' impudente attoscatore
Fosse lodato, in vita ancor son io.

Di che mai t'addolori? Un uom di vaglia Si sdebita abbastanza, ove professi Con zelo, con amor, con sentimento L'arte affidata. O giovine! se il padre Veneri tu, non sol di molte cose T'erudirai, ma fatto un uom maturo, Ampierai la dottrina, e il figlio tuo Toccherà del saver la mèta estrema.

FAUSTO.

WAGNER.

L' uom felice è colui che la speranza Tuttavia può serbar di trarsi a riva Da questo mare dell'error. Le cose

Di che noi bisognam ne sono ignote; Note invece le vane. - Or sia finita: Non vo' che la dolcezza di guest' ora Con tai penose fantasie s' attristi. - Mira come nel vivo astro del sole Che ci lascia, si vestono di luce Que' verdeggianti casolari! Il giorno È già vissuto, e il grande astro declina: Ma fuggito di qui novella vita Porta a incognite plaghe. Oh, l' ala avessi Per alzarmi dal suolo e dietro a lui. Dietro a lui sempre ramingar pei cieli! Nell' eterno splendor del suo tramonto Vedrei sotto il mio piè silenziosa La terra, i gioghi imporporati, quete Le valli, ed i ruscelli, ora d'argento. Farsi rivoli d'oro. Inciampo al volo, Che divino saria, nè di montagne, Nè di burroni troverei.... Già scopre L' oceano i suoi golfi alla stupita . Mia pupilla, ma il dio par che nell' onda Finalmente si tuffi.... Ah, che più viva Sete della sua luce in me s' accende! A fronte il di, la notte a tergo, il cielo Sul capo e il mare a' piedi miei! Divino Sogno.... se non fuggisse! Oimè! nessuna Corporea penna gareggiar coll' ali Dello spirto potrebbe, e pur vivente

Non è che per istinto amor non provi Del vol, quando su noi la lodoletta, Perduta nello spazio, il suo gagliardo Canto garrisce; o l'aquila sull'irte Roccie d'abeti incoronate, allarga Gli ampi vanni; o per mari e per pianure Verso il cielo natio la gru s'affretta.

#### WAGNER.

Spesso anch' io le mie fisime d'un' ora
Provai, ma di siffatte io mai non ebbi.
L'amor delle campagne e delle selve
Sfuma ben presto, nè d'invidia, spero,
Giammai mi pungerà l'augel che vola.
L'anima si ricrea ben altrimenti
Ne' gaudi intellettivi, allor ch' io cerco
Or questo or quel volume, e passo un foglio,
Poi l'altro. Care ne si fanno e brevi
Sin le notti invernali. Una beata
Vita le membra n'accalora; e quando
A svolgere giugnamo alcuna rara
Pergamena, ci par che s'apra il cielo.

# FAUSTO.

Consapevole a te d'un solo impulso, Non dell'altro sei tu; ma ben ti guarda Dal conoscerlo un di! Due sono, oh lasso! L'anime nel mio petto: anela questa Separarsi da quella: al mondo l'una, Con un tenace indomito talento E sensi ardenti di desio, s'aggrappa;
L'altra di sollevarsi alle sublimi
Sedi de' nostri padri ognor si strugge.
Spirti! se l'aria popolate, e scettro
Tenete voi (fra terra e ciel vaganti)
Entro nugole d'oro a me scendete,
E con voi mi guidate ad una nova
Dilettosa esistenza! Avessi un manto
Magico almen, che trarmi a sconosciute
Regioni potesse! Io nol darei
Per la più ricca, preziosa veste;
Per l'ostro io nol darei d'un gran monarca.

Non chiamar quella nota, irrequieta
Turba che, scombuiando, entro le nubi
Spandesi, e mille perigliosi agguati
Tende per ogni via. Da borea, il dente
E la lingua affilata come dardo,
Ecco un d'essi t'appicca; un altro spira
Secco dall' oriente e si fa pasto
De' tuoi polmoni. E se color che manda
Dal deserto il meriggio al capo tuo
Fiamma addensano a fiamma, un altro stormo
Dall' occaso ne vien che ristorarti
Sembra da prima, e te co' tuoi poderi,
Co' tuoi colti terreni indi sommerge.
Lieti orecchio ti dan (chè, sempre intesi
A recar nocumento, obbedienza

Prestano all' uomo che gl' invoca) e messi Si dicono del cielo, e colla voce Degli angeli, i perversi, osan mentirti. — Ma torniam! L'aere si fa bigio, fredda La brezza, e sulla terra il vapor cala. Più che in altro momento a noi gradita Di quest' ora è la casa. — Or che guardando Stai con tanto stupor? Che mai potria Ferir gli sguardi tuoi nel dubbio lume Del crepuscolo?

FAUSTO.

Osserva! Un negro cane Per le biade e le macchie andar vagando Non vedi tu?

WAGNER.

Lo veggo e da gran pezza: Parmi cosa da nulla.

FAUSTO.

Attento il mira.

Per chi prendi quel cane?

Io? per un nero

Barbon che fiuti, come suol, la pesta Del padron che smarri.

FAUSTO.

Non hai notato Come in lunghi rigiri di lumaca D' attorno ci si avvolga e più vici**no**  Sempre si faccia? e, s'io non erro, un solco Lasci dietro la via di fiamma viva?

WAGNER.

Solo un nero barbone, altro io non scerno. Abbaglio del tuo sguardo.

FAUSTO. 4

Io giurerei Che di magiche fila egli ne cinge, Perchè poi vi ci annodi.

WAGNER.

Ed io nol veggo Che saltellar perplesso e pauroso Perchè due sconosciuti in noi ritrova In cambio del padrone.

FAUSTO.

Ecco! si stringe

Il circolo. È già quì. WAGNER.

Non è fantasma,

È cane; or tu lo vedi. Egli guaisce, Egli tentenna, s'adagia sul ventre, Scodinzola, e fa tutto a mo' de' cani.

FAUSTO.

To! to! vien qui.

WAGNER.

Gli è pur la bestia matta Il barbone! Ti fermi? egli ti aspetta; Perdi? te lo riporta; il tuo bastone Scaraventi nell'acqua? ei vi si getta.

FAUSTO.

Hai ragion, qui non trovo orma di spirti. È cane ammaestrato.

WAGNER.

Amore al cane, Quando è bene istruito, han fino i Savj. Merta quant'altri mai questo eccellente Scolar degli scolari il tuo favore.

(Si volgono alla porta della città.)



## CAMERA DI STUDIO.

FAUSTO (entra col cane):

Pur dianzi abbandonati

Nel buio della notte ho campi e prati.
Quando il di se ne va, par che si desti
Un'anima migliore,
Piena di santi e mesti
Presagi in noi; si spegne ogni desio
Scomposto, ogni opra impetuosa, amore
Per gli uomini sentiamo e fede in Dio.

Stammi cheto, barbon! Perche ne vai
Di su, di giu? Che fiuti a quella soglia?
Colà dietro al camino
T' adagia. Il mio cuscino
Miglior ti do. Tu m' hai,
Saltellando e correndo, un gran diletto
Dato sul monte; or giusto è ch' io t' accoglia
Qual ospite tranquillo e ben accetto.

Quando l' amica lampada rischiara La solitaria e cara Nostra celletta, il seno
Pur ne si fa sereno;
Noi l'interno veggiam del nostro core;
Parla a noi la ragion, ci trova attenti;
La speranza ci avviva il suo bel fiore,
E n'alziam col sospiro alle sorgenti
Della vita, a quell'onda,
Di che l'anima è vaga e sitibonda.

Barbon! non ulular; che mal s'accorda
Questo tuo mugolio col sacro accento
Che mi suona nel petto in tal momento.
Ciò che l' uom non capisce
Usa beffar, grugnisce
Con mente cieca e sorda
A quanto v'ha di buono e di gentile.
Imitarne il barbon vorria lo stile?

Ma per quanto io l'aneli, ah no! non piove Stilla di pace all'anima dolente!
Perchè (da cento prove
Sperto ne son) di subito il torrente
Si risuggella, e noi di sete ognora
Lascia languir? Ma pur compenso a tanto
Troviam; giacchè del cielo
Lo spirto s'innamora,
Ed aspiriamo a quanto
Rivelato egli n'ha; nè con più bella,

Nè con più degna e semplice favella Suona all' orecchio uman che nel Vangelo. Nascer mi sento un vivo Desio d'aprirne le divine carte, E di tradurne al mio caro, nativo Sermon, con puro affetto, alcuna parte. (Arre un volume e si dispone a questo.)

V' è scritto: « Era da prima La Parola. » Perplesso io già m' arresto. Chi m' ajuta a seguir? Che ponga in cima Io d'ogni cosa la parola? Oh questo Non mai! Ben altramente. Se lo spirto mi schiari e mi soccorra, Debbo tradur: « Da prima era la Mente. » Medita il primo verso! Non far che troppo il calamo trascorra. Crear può l' universo, Informarlo la Mente? lo por dovrei: « Da prima era la Forza. » E pur m' avvisa, Mentre io detto così, non so qual voce A non esserne pago.... Ah tu, tu sei, Spirto, che mi sovvieni! Una improvvisa Luce mi snebbia, e con penna veloce Scrivo contento:

« Era l' Atto da prima. »

Al tuo lamento Al tuo guaito, un termine, o barbone, Se vuoi che parta io teco La stanza mia. Lo star con tal vicino

A soverchia dolcezza io non mi reco. Un di noi due la cella Dovrà dunque lasciar. M'è cosa ingrata Mancar di cortesia Alla legge ospital. La porta è quella, Hai libera la via.... Ma che ferisce gli occhi miei?... Non sembra Natural quanto io veggo.... È cosa vera, 0 un' ombra, una chimera? Ve', ve' come dilata Il mio barbon le membra! Come le allunga e si leva gigante Dal suol! Non è sembiante Ouello d' un cane! Che spettro in casa mi menai!... La mole D' un ippotamo ha già.... Sei mio prigione! Per questa dell' inferno ibrida prole

SPIRITI
(nell' andito.)

Là dentro uno di noi fu colto al laccio.

Voi fermatevi qui! nol seguitate.

Preso il vecchio infernal v'è per la gola,

E trema come volpe alla tagliola.

La chiave basterà di Salomone.

Però badate! Giratevi di là, Giratevi di qua, Giratevi di su,
Giratevi di giù,
E si torrà d'impaccio.
Se ne avete il poter, da quell'agguato
Traetelo! A noi pure egli ha giovato.

Pria contro l'animal colle parole Dei quattro andar si vuole.

> Salamandra — s' accenda! Ondina — ascenda e scenda! Silfo — vapori e splenda! Gnomo — al lavoro intenda!

FAUSTO.

Se non sai le virtù degli elementi, Nè le latenti Lor qualità, giammai Dominar sugli spiriti potrai.

> Salamandra, sfavilla! Squagliati, Ondina, in vortici! Silfo, in meteora brilla! Il focolar dimestico Incubo, Incubo, ajuta! Sbuca, e per te sia l'opera compiuta.

Nessun de' quattro è chiuso Nell' animal; s' adagia Tranquillo, e leva digrignando il muso. Male ancor non gli fa, nè lo disagia Punto la mia parola. — Or ben dovrai Scongiuro sostener più forte assai.

Un fuggiasco sei tu del bujo regno?
Osserva questo segno!
Lo inchina e lo rispetta
La turba maledetta.

Già gonfia! arruffa i peli!
O spirito dannato,
Osi il guardo fisar nell'Increato?
Fisar nell' Ineffabile che i cieli
Tutti di sè riempie
Immenso, incircoscritto?
Puoi fisarlo in Colui che fu dall'empie
Mani, per solo suo voler, trafitto?

Fra il camino e la soglia
Il mostro imprigionato,
Gonfia com' elefante, e par si voglia
Disciogliere in vapore.
Non salir fino al vôlto, e t' accovaccia
A piè del tuo signore!
Invan, tu ben lo vedi, ei non minaccia.

Vuoi tu, vuoi tu ch' io t' arda Col foco santo? Dall' aspettar ti guarda La trina, ardente face! Dall' aspettar l' incanto Maggior dell' arti mie!...

#### MEFISTOFELE

(mentre la nebbia va dileguandosi, balza fuori in abito di scolastico viaggiatore).

Perchè bordello

Tanto? Al Signor che piace Di comandarmi?

FAUSTO.

È quello Il midollo del cane? Un vagabondo

Scolastico? Giocondo

N'è il caso, e mi fa ridere di core.

Riverisco il dottissimo Signore! Sudar voi mi faceste e molto bene!

FAUSTO.
Il nome tuo?

MEFISTOFELE.

L' inchiesta

Parmi frivola assai per l'uom che tiene La parola in dispregio, e non s'arresta Soltanto all'apparenza, Ma vuol di tutto penetrar l'essenza.

FAUSTO.

Con voi, signori miei,

Si va dritti dal nome alla sostanza. E quando un tal sia detto Bugiardo, corruttore o maladetto, N'abbiam che ce ne avanza. Or ben, dimmi chi sei!

MEFISTOFELE.

Parte di quel poter che sempre vuole

Il Mal, ma che pur sempre il Ben procaccia.

FAUSTO.

Arzigogoli son le tue parole. MEFISTOFELE.

Lo spirito che nega eternamente
Sono; e ben a ragion. Che si disfaccia
Degno è quanto sussiste, e meglio assai
Che sussistito non fosse giammai.
Or ben, ciò che appellato
Esterminio, peccato,
Male, in somma, è dall'uomo, è tutto questo
Il mio proprio elemento.

FAUSTO.

A me presente

Stai pure intero, E ti dici una parte?

MEFISTOFELE.

Io con modesto
Parlar ti esprimo il vero.
Se l'uom, monduccio d'ogni pazza cosa,
Per un tutto si tien, son parte anch' io

Di quella parte, che fu prima il Tutto; Della notte, vo'dir, che partorio La luce, questa luce ambiziosa Che togliere all' antica Sua madre impero e spazio or s' affatica: Però senz' alcun frutto, Benchè tanto si affanni. Incarcerata Sta ne' corpi la luce, esce da quelli, Li adorna, li fa belli, Ma pur sempre è da' corpi attraversata: Ond' io v' ho certa speme Che luce e corpi periranno insieme.

FAUSTO.

Il tuo nobile assunto or m' hai palese.
Nulla di grande ruinar tu sai,
E con minuzie ne vieni alle prese.

Nè troppo, in questo pure, avvantaggiai.

Ciò che al Nulla s' opponga, e quale ignoto
Potere a questa scema
Terra debba impedir che la mia mano
La guasti, emmi un arcano;
E per quanto col turbine io la prema,
Col flutto, coll'incendio e col tremuoto,
I mari e i continenti
S' abbonacciano alfin com' eran pria.

Nè più felice mi torna la prova
Con quella eterna, abborrita genia

D' uomini e d' animali. Ho seppelliti Cadaveri infiniti.
Che valmi? ognora in lei
Circola novo sangue e vita nova.
V' è da perdere il capo! A stuolo a stuolo,
Sia nell' acqua, nell' aria, o sia nel suolo,
Germogli ognor nascenti
Sboccian ora dal freddo, or dall' asciutto,
Or dal caldo, or dall' umido; e sarei
Privo or di tutto,
Ove per me serbata
Non avessi la fiamma.

FAUSTO.

A quella diva
Virtù, che regge, avviva
Ogni cosa creata,
Tu fai col freddo artiglio,
E sempre indarno, d' un dimon, contrasto?
Smetti, o bizzarro figlio
Del caosse, e ti volgi ad altro pasto!

Di ciò con miglior agio. Or la licenza D'andarmene ti chieggo.

FAUSTO.

MEFISTOFELE.

Di tal dimanda la ragion non veggo. Or piena conoscenza Feci di te: se vuoi, Liberamente visitar mi puoi. Hai l'uscio, hai la finestra, ed hai la cappa Del camin per uscirne, e non ti basta?

MEFISTOFELE.

Ve lo dirò? Mi guasta Lieve inciampo l'uscita, e qui mi tappa Quel piè di strega Là sulla soglia.

FAUSTO.

Affanno

Ti dà quel pentagramma, o creatura D'inferno? E se ti lega, Se ti taglia la via quella figura, Come entrasti tu qui? come un astuto Spirito in tale inganno Dunque è caduto?

MEFISTOFELE.

Osservala hen hene! è mal descritta.

L' angolo, da quel canto
Che sporge in fuori, si dilata alquanto.

FAUSTO.

Il caso a me profitta. Mi sei qui dunque prigionier? L' intento Raggiunsi ad un di presso.

MEFISTOFELE.

Allor che il cane

Saltellando v' entrò, non se ne addiede: Or dalla casa il piede Non può trarre il dimon. FAUSTO.

Nè ti rimane

Altro varco alla fuga? E dai balconi Scappar non puoi?

MEFISTOFELE.

Demôni

E spettri hanno una legge. Denno uscire onde entraro. A suo talento Ciascun l' entrar si elegge, Ma schiavi siamo nell' uscir.

FAUSTO.

Corretti

Gli spirti maledetti
Sono anch' essi da leggi? Io ne vo lieto.
E stringere un convegno
Non si potria con animo quieto?

Se n'hai promessa, per filo e per segno Tenuta ti verrà, nè d' un sol punto La vedrai menomata. È grave assunto L' intenderci però. Ma ne potremo Riparlar altra volta. Or m' è supremo Bisogno di partir. Deh, mel consenti, Io ti scongiuro!

FAUSTO.

Ancor pochi momenti Vo' tu resti con me, perchè mi dica La mia buona ventura.

#### MEFISTOFELE.

Or mi districa!

Ritornerò fra poco. Allor potrai Interrogarmi a voglia tua.

FAUSTO.

Nel laccio

Desti tu stesso, e preso Vi fosti: io non l' ho teso. « Tienti afferrato il braccio Del diavolo se l' hai! Ghermir non lo sapresti un' altra volta. »

MEFISTOFELE.
Rimarrò, se ti piace, e compagnia
Al solo patto ti sarò, che tolta
Facoltà non mi sia
Di rallegrarti il mesto
Animo in questo
Tempo coll' arti mie.

FAUSTO.

Fa'! tel consento.

Non piccolo diletto Prenderò del veder. Solo che l'arti Piacevoli mi sieno.

MEFISTOFELE.

Esse potranno,

Nel circolo ristretto D' un' ora sola, darti Maggior piacere, che il nojoso e lento Rivolgersi d'un anno
Dare a te non potrebbe; e quelle note
Che da' miei spiritelli
Fra poco udrai, que'lor gentili e belli
Fantasmi, abbagli o vuote
Immagini non son d'incantagione.
N'avrai pure addolcito e confortato
Il gusto e l'odorato;
Scorrere in ogni senso
Un'acuta dolcezza, un gaudio immenso
Ti sentirai. Nè molti
Apparati bisognano: raccolti
Siam noi. — Date principio alla canzone!

### SPIRITI.

Sparisci, o vôlta oscura!
E voi v'aprile, o mura,
E qui si versi un fiume
Di vivo amico lume!
Oh, da quel fosco velo
Sgombro apparisse il cielo!...
Ma vedi! è già sereno,
Già di splendori è pieno,
E brillano, fra quelli,
Soli più miti e belli.

L' ali agitate, o pure Sideree crëature! Seguite i dolci affetti
Che v' ardono nei petti!
Care beltà celesti,
Di cui le scinte vesti
Copron campagne e boschi,
Ove in ombrosi chioschi,
Da quel pensier rapita
Che infiora e bea la vita,
Più d' una coppia amante
Si giura amor costante.

Viti attergate a viti. E grappoli squisiti, Ricco e soave carco A pergolati in arco. Già sotto alla pressura Sta l' uva, omai matura, Colma i capaci tini, E di spumanti vini Ne spicciano zampilli, Che in mezzo a bei lapilli Van serpeggiando a rivi, E giù da' verdi clivi Scendono in torti e vaghi Meandri, a piè de' laghi, A cui fa cerchia amena Di poggi una catena.

L' alata, eterea schiera
Liba dolcezza intera;
Si volge onde la luce
L' astro maggior ne adduce;
E gaja il vol rattiene
All' isole serene,
Che fan tripudj e balli
Sui mobili cristalli.

E canti ed esultanza
Di clamorosa danza,
E per campagne e colli
Piè caramente folli
Scorrere in mille giri
Tu v'odi e tu vi miri.

Questi d'un'erta balza
Fino al ciglion s'innalza,
Quei dall'estrema sponda
Si lancia in seno all'onda,
O sulle rapid'ale
Si libra e in alto sale.
E vita in ogni core
Di voluttà, d'amore,
In ogni cor perenne
Desio d'aprir le penne
Verso le pie fiammelle
Delle remote stelle.

#### MEFISTOFELE.

Dorme! Sta ben. Diletti
Aerei giovinetti,
Yoi me lo avete con leggiadro incanto
Fedelmente assopito;
E v' ho pel vostro canto
Un obbligo infinito. —

### (Contempla Fausto.)

Tu non sei l' uom che il diavolo incateni! - Or di sogni soavi e di sereni Apparimenti Tuffatelo in un mar. - Ma d'uopo i denti Mi son d'un topolino A disfar la malia del limitare Non sarà grande affare, Nè molto avrò da scongiurar. Vicino A rodere nel muro un s'affaccenda · Farò ch' egli m' intenda. « Colui che a' sorci impera ed ai ranocchi. Alle mosche, alle cimici, ai pidocchi, T' impone uscir di nicchia, E rodere la soglia Come se te l'avesse unta e bisunta. Ma vedi! il sorcio spunta. Via, spicciati, e rosicchia! L' angolo che m' imbroglia Or da quel lato è volto:

Un altro morsellino, e il nodo è sciolto.
Fausto, seguire or puoi,
Finchè tu mi rivegga, i sogni tuoi.

(Parte.)

FAUSTO (destandosi).

Deluso ancor? La ressa
Degli Spirti ch' io vidi in fuga è messa?
Non mi rimane
Altro di tante larve
Se non che in sogno il diavolo m' apparve,
E' m' è fuggito un cane?

### CAMERA DI STUDIO.

#### FAUSTO. MEFISTOFELE.

FAUSTO.

Picchiano. Avanti! Chi di novo or viene A darmi noia?

MEFISTOFELE.

lo sono.

FAUSTO.

Avanti!

È d'uopo

Tu mel dica tre volte.

FAUSTO.

Avanti, dunque!

Cosi mi piaci. Intenderci potremo, Spero. Perchè sanar dalla mattana Ti possa, eccomi qua bello acconciato Da nobile garzone: abito rosso Listato d'oro, mantellin di seta, Penne di gallo al capo, ed un aguzzo Lungo spadone; e senza più t'esorto A vestir questa moda, acciò tu faccia, Libero, della vita esperimento.

In qualunque vestito io mi ravvolga. Proverò della vita il tedio e il peso. Per gittarmi ai piaceri anni già troppi Mi gravano le spalle, e troppo ancora Giovane io son per essere deserto D' ogni desio. Che mai può darmi il mondo? « Astinenza! Astinenza! » ecco l' eterna Canzon che negli orecchi all' uom risuona, E che, fino alla tomba, in tutte l' ore Stridula a lui tintinnerà. Mi sveglio Con terror la mattina, e con amara Voglia di lagrimar riveggo il sole. Perchè so come un voto egli non possa Nel suo giro diurno a me far pago; Perchė so che con poveri sofismi Togliendo mi verrà fino il presagio Dei piaceri, e farà con mille abbiette Minuzie della vita inciampo e lotta A quanto il mio bollente animo crea. Poi, caduta la notte, io non mi posso Meno angosciato coricar. Quiete Nessuna! e di sgomento orrendi sogni Mi circondano. Il dio che in me soggiorna Ben l'interno agitar profondamente Mi sa, pieno signor d'ogni mia possa;

Ma cosa alcuna esterior non móve. Quindi, come un incarco, odio la vita, E sospiro la morte.

#### MEFISTOFELE.

E pur la morte Non è l'ospite, al certo, il più gradito. FAUSTO.

Beatissimo l'uomo a cui la morte D'un allòr sanguinoso il capo ha cinto Nella vittoria! O l'uom che fra le braccia D'una cara beltà, dopo una danza Turbinosa, la trovi! A che non caddi Quando fui dal poter del grande spirto, Inebriato, esanimato?

### MEFISTOFELE.

E pure,

E pur so di talun che non sostenne Di bere in quella notte un licor bruno.

FAUSTO.

Parmi che l'esplorar ti sia ben caro! MEFISTOFELE.

Non sono onnisciente, e nondimeno Molte cose io conosco.

#### FAUSTO.

Oh, se alla stretta

D' un' orribile angoscia un dolce e noto Suon mi rapi, se quanto ancor mi resta Di fanciulleschi sentimenti un' eco Mi lusingò di lieti anni trascorsi, Maledico il poter che c' incatena L'anima con lusinghe e con prestigi, E, da vezzi ingannevoli blandita, Abbagliata, la serra in questa cieca Caverna di dolori! E pria quell' alto Concetto io maledico in cui lo spirto Se medesmo inviluppa: e maledico Ogni fatuo splendor dell'apparenza Che i nostri sensi crudelmente illude! Maledico le larve allettatrici Che ne turbano il sonno, e le chimere D'una gloria immortal, d'un nome eterno! Maledico il possesso, o d'una donna, O d'un figlio, o d'un servo, o d'un aratro, Che di sè c'invaghisce! E maledico Mammon, sia che ne sproni a petulanti Opre coll' oro, o sia che ne spiumacci Per oziose voluttà le coltri! Maledico il balsamico licore Che dai grappoli cola! E maledico Gli ultimi doni dell'amor! La speme Maledico, la fede! e maledetta Sii tu sopra ogni cosa, o pazienza!

> CORO DI SPIRITI (invisibili.)

O dolore! o dolor! Le tue potenti Mani han distrutto Ouesto vago universo! Crollato è tutto. Tutto sovverso! Un semideo fu quello Che d'un colpo lo sfece. Or noi dolenti Portiamo al nulla le macerie e il pianto Della beltà rapita! . . . . Ma tu, ma tu che tanto Sopra i mortali di poter t'elevi, N' edifica un più bello Nel tuo gran cor! La vita Serenamente or devi-Ricominciar per via Consolata di fiori e d'armonia

### MEFISTOFELE.

Sono i miei giovinetti, e nondimeno Pieni d'antica sapïenza. Udisti Ouale animata e dilettosa vita Ti consigliano? Al bujo ed al deserto. Ove torpono i sensi e il sangue aggela, Involar ti desiano, ed a più vasto Mondo condurre. - Oh termina una volta Questo gioco crudel co' tuoi dolori, Che nella parte più vital ti rode Come ingordo avoltojo! A te, mel credi. Fin la più trista compagnia sentire Farà che un uom fra gli uomini tu sei. Nè per questo io vo' dir che mescolarti

Colla feccia tu debba. Uno de'grandi Non son; ma se t'aggrada al fianco mio Porre il piè nella vita, io da quest'ora, E con vero piacer, mi faccio tuo. M' abbi qual più mi vuoi, compagno, servo, Schiavo.

FAUSTO.

Che darti in cambio?

Hai tempo a questo;

FAUSTO.

No, no! Tu mel dirai. Se stesso, e sempre Se stesso ama il dimon, nè giova ad altri Per solo amor di Dio. Tu chiari e tondi Dèi cantarmene i patti. È gran periglio Torsi in casa un tal servo.

### MEFISTOFELE.

Or ben m'ascolta.

Qua tuo servo io saro, de' cenni tuoi, Senza posa ne sosta, esecutore; Ma se là ne troviamo, il somigliante Voglio da te.

FAUSTO.

Gran noja a me non reca Quel di  $l\dot{\alpha}$ , nè mi cal se un altro mondo Sorga, poi che disfatto avrai tu questo. Le mie gioje stan qui, qui splende il sole Sulle mie pene; e, pur ch' io me ne sciolga, Segua pur ciò che vuole, oltre non chieggo; Nè m'importa saver se nel futuro Vi sien odj od amori, e se quegli astri Abbian cielo od inferno.

#### MEFISTOFELE.

In tal proposto
Tu puoi farne la prova. A me ti stringi,
E vedrai con piacer quai meraviglie
Sanno oprar l'arti mie. Ciò che non ebbe
Mortale alcuno ti daro!

### FAUSTO.

Che darmi Vuoi tu, misero spirto? Ha mai compreso Alcun de' pari tuoi la somma altezza A cui la umana mente il vol solleva? Tu m' offri un cibo che non sazia; un fulvo Metal che dalle mani ognor ci sfugge Come il liquido ermete; un gioco al quale Mai fortuna non ride; una fanciulla Che, pur nelle mie braccia, ad un vicino Di furto ammicca e si promette: un' alta Fama, infelice illusion, che splende Qual meteora e sparisce. Or su! Di questi Tuoi tesori mi dà! Frutti mi mostra Guasti pria che si colgano, mi mostra Piante che ciascun di la secca frasca Rivestono di foglie.

FAUSTO.

7

#### MEFISTOFELE.

Oh, questo incarco Non mi sgomenta! io darti a gran dovizia Potrò di tai tesori. E pure il giorno, Buon amico, verrà, che noi potremo Goderci in tutta pace un po' di bene.

### FAUSTO.

Quand' io sopra una coltrice ozīgsa Trovar pace sapessi, oh, de' miei giorni L' ultimo quello sia! Se con lusinghe, Se con falsi artifici a\_lar tu giunga Che di me mi compiaccia, e coi diletti Illudermi tu possa, affascinarmi, Suoni pur l'ora mia. Ne vuoi tu pegno Metter con me?

# MEFISTOFELE.

Che vada!

### FAUSTO.

E qua la mano!
Quando io dica al fuggevole momento
« T'arresta! oh, sei pur bello! » allor potrai
Cingermi di catene, e nell' abisso
Volenteroso scenderò. Rintocchi
Il bronzo mortuario, e tu soggetto
Più da quel punto non mi sii. La verga
Dell' ore indicatrice eternamente
Per me s'arresti, e! ali il tempo chiuda.

#### MEFISTOFELE.

Bada a quanto tu dici. Oh noi per fermo Nol porremo in obblio!

#### FAUSTO.

N' hai pieno il dritto.

Tracotante non fu la mia parola. Dacchè schiavo esser debbo, io non mi curo Se di te, se d' un altro.

#### MEFISTOFELE.

Oggi, alla mensa Dottoral, di tuo servo il grave ufficio M'assumerò; ma pria.... (sol per la vita E per la morte) io prego il mio signore D' un sol pajo di versi.

#### FAUSTO.

Anche uno scritto,
Pedante, esigi tu? Non hai fin ora
Dunque un uom conosciuto e la parola
D'un uomo? e che per secoli infiniti
Disposto abbia la mia dell'immortale
Mio spirto a te non basta? Il ruinoso
Fiume del mondo non porta e travolge
Ne' suoi gorghi ogni cosa? e me dovrebbe
Uno scritto tener? Pure ha radici
Nel cor questo delirio, e niun vorria
Di buon grado spogliarsene. Felice
Chi pura serba la sua fede! Afflitto
Per alcun sacrificio, ancor che fosse

Grave, oh mai non sarà! Ma spaventoso Fantasima. è la scritta e suggellata Pergamena a ciascun. Va la parola A morir nella penna, ed han lo scettro La cera e il cuoio. — Or di', malvagio Spirto, Che pretendi da me? Yuoi bronzo o marmo? Yuoi carta o pergamena? È collo stile Che scrivere io dovrò? collo scarpello, O colla penna? A te la scelta.

#### MEFISTOFELE.

E d'uopo
V' è di tanto anfanasi e prender foco?
Piglia un foglio qualunque, e ponvi a' piedi
Semplicemente il nome tuo con una
Goccerella di sangue.

#### FAUSTO.

E ciò ti basta?

Eccoti satisfatto.

#### MEFISTOFELE.

Inchiostro è il sangue Di virtù singolare.

#### FAUSTO.

Or la paura

Pungere non ti dee che il patto infranga. Non è quanto promisi altro che il voto Immoderato del mio cor. Già tanto Coll'orgoglio m'alzai, che divenuto Son un della tua schiera. Il grande Spirto M' ha rejetto, sprezzato; e la natura Si coverse per me d' oscura benda. Lacero è il filo della mente, e schifo, Già da gran tempo, del saver mi piglia. Ora in un mar di voluttà s' ingolfi E s' acqueti il bollor de' nostri affetti! Ogni più bella meraviglia irrompa Dal fitto vel della malia. Nel turbo Del tempo n' avvolgiam, nell' indefesso Girar delle vicende. Affanni e gioje, Lieti e miseri eventi in un perpetuo Movimento s' alternino; chè solo . Nell' agitarsi senza posa esulta La natura dell' uomo.

### MEFISTOFELE.

E non t'è posto Nè segnal, nè misura. Un po' di tutto, Se ti garba, assapora: a vol ghermisci Ciò che innanzi ti viene, e non lasciarlo Sfuggir per timidezza.

FAUSTO.

Io non ti parlo
Di gioja, e tu lo sai. Voglio all'ebbrezza
Vertiginosa abbandonarmi; ai gaudj
Che ci danno tormento, all'odio nato
Dall'amore, al corruccio, onde s' attigne
Possanza, alacrità. Dacche non m' arde
Più la sete febbril della dottrina,

Non si chiuda il mio petto a un sol dolore. Quanto alla intera umanità partito Fu già dalla natura, in me raccolto Voglio provar; comprenderne le somme Come l'infime cose; ogni suo bene, Ogni suo male delibar, me stesso Confondere con lei, fin che sommerso Mi vegga insieme nell'abisso.

#### MEFISTOFELE.

Oh credi.
Credi a me, che da secoli mi rodo
Quest' osso duro! Creatura umana,
Dalla culla alla fossa, ancor non seppe
Smaltir l' antico lievito. Lo credi
Ad un di noi! Costrutto è l' universo
Solo per Dio. Ne' raggi egli soggiorna
D' una luce immortale: ha noi cacciati
Nella notte; e la notte, avvicendata
Col giorno, solo può confarsi a voi.

Però voglio !

MEFISTOPELE.

Magnifica parola!
Pur m' annoja un pensiero. Il tempo è breve,
Lunga è l' arte. Ti giovi un mio consiglio.
Cerca un poeta, che, lentati i freni
Alla sua fantasia, sull' onorando
Cocuzzolo ti stampi ogni più bella

Dote: il cor del leone, il piè veloce Del cervo, l' infiammato italo sangue, Il tenace proposito alemanno. Studi quindi il segreto, acciò del paro Sii tu nobile e scaltro, e't' innamori Con tutto il foco giovanil di questa O d'altra cosa. S' io potessi un tale Valent' uomo incontrar, vorrei chiamarlo Sor Microcosmo.

#### FAUSTO.

Ed io che sono adunque, Se dell'intera umanità non debbo Cingermi la corona, il primo, il sommo D'ogni mio voto?

## MEFISTOFELE.

Chi sei tu?... Tu sei Quello che sei. Parrucche a milioni Di cincinni ti assesta, e sotto a' piedi Zoccoli metti pure alti tre palmi, Sarai tu sempre quel che sei.

### FAUSTO.

M' avveggo,

Ahi! che senza costrutto in me raccolsi Dell'umano intelletto ogni tesoro. Allor ch'io seggo e medito, non sento Sgorgar dal mio profondo animo alcuna Forza novella. Non m'alzai d'un solo Capel, ne più vicino all' infinito Son io

#### MEFISTOFELE.

Signor mio buono, al consueto Modo che qui si guardano, guardate Voi pur le cose; ma far senno è d'uopo Pria che i piaceri della vita il volo Spicchin da noi: Che domine? Le mani, I piè, la testa, il der.... oh certo Cosa tua! ma quel ben ch' io tengo ad uso, Manco mio non sarà? Qualora io possa Noleggiar sei puledri, il lor vigore Non m'appartien? Correndo io vo con essi Come un bravo signor che ventiquattro Gambe possegga. Or su! da tai pensieri Staccati, vieni meco, e andiam nel mondo. Vuoi tu saperlo? Un povero citrullo Che dassi a specular, mi rassomiglia Alla bestia dannata a raggirarsi Da qualche malo spirto in una landa Sterile, intanto che gli ride il prato Bello', erboso d'attorno.

FAUSTO.

E come e quando

Ci porremo in viaggio?

MEFISTOFELE.

Or ora! È tana Questa per te? Puoi dir che qui tu viva, Fastidendo te stesso e quei garzoni Che ammaestri? Abbandonane la briga A Messer Buzzo, tuo vicin. Ma come? Condannarti in eterno a tribbiar paglia? Il meglio che tu sappia ai giovinetti Insegnar già non puoi.... Nel corridojo Uno appunto n'ascolto.

FAUSTO.

Ora?... in quest' ora

Riceverlo non posso.

Il poverino

Da gran tempo ti aspetta; e vuoi mandarlo Sconsolato cosi? Qua la zimarra! Qua la berretta! Affè, che mascherato Così, debbo parer bellino assai! (Si esste.)

(Si veste.)

Lascia fare a mio senno. Un quarticello D' ora ti chieggo, nulla più. Disponti Fra tanto al bel viaggio.

(Fausto parte.)

MEFISTOFELE

(nella lunga zimarra di Fausto).

Oh va! disprezza

La ragione, o insensato, e la scienza, Forze somme dell'uomo! Avvilupparti Lascia nelle malie, negli abbaglianti Artificii infernali, e mio tu sei. — Die la sorte a costui tale una mente Che sempre irrefrenata oltre si lancia, E nella foga impetuosa i gaudi Della terra travalca. lo pe' sentieri Più torti e sozzi della vita addietro Me lo trarrò. Dibattersi, invescarsi, Scombuiato, smarrito in mille inezie Dovrà. Cibo, bevanda innanzi agli occhi Gli farò balenar; ma porvi il labbro Egli mai non potra; mai l' implorato Refrigerio ottener. Se dato ei pure Non si fosse al demón, no, men sicura Non saría la sua perdita immortale.

### MEFISTOFELE. UNO SCOLARE (Entra).

#### SCOLARE.

Pur or son giunto, e vegno In atto osseguioso A conoscere un uom che il mondo apprezza Come cima d'ingegno.

### MEFISTOFFIE.

La vostra gentilezza Mi tocca assai. Del resto, un uom vedete Come ve n' han. Vi siete Già negli studi iniziato? SCOLARE:

Io v'oso Pregar che m'accogliate. Ho buon volere, Ho gioventù, perfetta Salute e nelle tasche una sommetta. Mi staccai da mia madre a gran fatica; Ed avrò caro apprendere e sapere Qualche cosa di buono.

#### MEFISTOFELE.

E questo è il sito

Da ciò.

#### SCOLARE.

Ch'io ve lo dica?
Esserne già partito
Vorrei. Fra queste mura,
In quest' aule ci soffro. Una clausura,
Circoscritto com'è, mi pare il loco.
Un misero arboscello
Non vi frondeggia, un poco
Di verde non lo allegra; e, qui seduto
Su queste panche, direi che perduto
L' udito abbia, la vista ed il cervello...

Tutto parte dall' abito. L' infante
Non sugge al primo istante
Volenteroso il petto
Della madre, ma poi con gran diletto
Se ne alimenta. A questa
Foggia voi pur nel rivo
Della scienza, di per di, la sete
Con gaudio ognor più vivo,
Simile al fantolino, estinguerete.

MEFISTOFELE.

SCOLARE.

E stringere con festa Mi voglio al collo suo. Ma per che via Poi giungervi potrò?

MEFISTOFELE.

Mi dite in pria

La facoltà che vi sceglieste.

SCOLARE. Istrutto

Esser vorrei di tutto. Imparar quanto il ciel, quanto la terra Comprende e serra; La scienza, in un motto, e la natura.

Voi ci siete sull'orma. Abbiate cura A non mai discostarvene d'un passo.

Anima e corpo vi porrò. Vorrei Solo a' giorni d'estate un po' di spasso, Un po' di libertà.

MEFISTOFELE.

Mio caro figlio,
Giovar de' fuggitivi anni ti dei;
Ma l' ordine t' addestra
A valerti del tempo; e caldamente
La Logica, anzi tutto, a te consiglio.
Ti terrà questa in bilico la mente.
Un pajo di stivali all' uso ispano
Ella ti assetterà, perchè tu vada,
Lungo la via maestra
Del pensier, dritto sempre e sempre piano;
Nè coll' andarne a sghembo e fuor di strada,
Delle fatue fiammelle il vezzo imiti.
Poi si vuole alcun giorno a far che impari
Come agli atti più semplici e spediti

(Metti il mangiare e il ber) sien necessari Uno, Due, Tre. - Figliuolo! Basta che il tessitor d'un tocco solo Prema il telajo, e fili Innumeri, sottili Si movono: la spola Di qua, di là sen vola: Allo sguardo invisibile lo stame La segue, e mille trame Quel solo urto di piede Collega, annoda, intesse. Or bada! In simil guisa De' pensieri la fabbrica procede. Il filosofo arriva, e con profondo Senno dichiara Ch' esser dovea così; così precisa mente! Se il Primo è tal, tale il Secondo. Ne vien che il Terzo e il Quarto anche lo sia. Se poi non sussistesse Nè il Secondo nè il Primo, è cosa chiara Che nè il Terzo nè il Quarto esser potria. E la mirabil arte Scolari d'ogni parte Si sbracciano a lodar; ma tessitore Nessun però diventa. Chi scoprire e descrivere talenta Cosa alcuna di vivo, innanzi tratto Suol cavarne lo spirto; e strette in mano

Tiensi le parti; ma che pro dal fatto? Quel nesso animatore Che fuggi collo spirto ei cerca invano. Encheiresin naturae, è il nome arcano Che i Chimici gli dan; ma sè dileggia Questa cieca scienza, e par nol veggia.

Non direi che del tutto io v'abbia inteso.

Meglio fra qualche di m' intenderete, Allor che apprenderete A ridur molto in breve, Ed a classificar come si deve. SCOLARE.

Tutto questo m' ha reso Sbalordito così, che il mio meschino Cervel s' è tramutato in un mulino.

MEFISTOFELE.

Quindi, e prima d'ogni altro, ei t'è mestiero Pórti alla Metafisica. Com' ella Profondamente intenda, E come in sè comprenda Ciò che non cape nell'uman pensiero, Vedrai; vedrai che tutto, Quel che v'entra e non v'entra, ottimamente Con una pronta e bella Parolona supplisce. A coglier frutto, E giungere allo scopo, Anche in questo mezz' anno, esser t' è d' uopo
Nell' ordine accurato e diligente.
Al suon della campana
Ti si trovi alla scola; avrai cinqu' ore
Per giorno, e metti cura
Di bene apparecchiarti e far lettura
De' paragrafi a casa, acciò ti sia
Di colpo manifesto
Che il dotto professore
Ti predica e ti spiana
Nè più nè men di quanto
Già letto avrai nel testo.
Ma scrivi tuttavia
Come dettasse lo Spirito Santo.

SCOLARE.

Replicar non mel fo. M' è troppo netta La grande utilità. Quando si metta Sul bianco un po' di nero Rincasar possiam noi senza pensiero.

Scegliti alfin la facoltà!

SCOLARE.

Gol Giure,

Confesso, impastojar non mi vorrei.

Sta bene! e darti io pure Gran carico di ciò non oserei. Figliuol! questa scienza Pur troppo emmi palese.

Leggi, diritti e patti,

Quasi malor, trapassano in retaggio

Dall' una all' altra stirpe, e quatti quatti
Si strisciano da questo a quel paese.

Una demenza

Diventa la ragione,

Si muta il beneficio in un oltraggio.

Oh sventurato

Chi tardi al mondo venne! Or più questione

Non è del dritto che nell' uomo è nato!

SCOLARE.

Voi m' accrescete il natural ribrezzo Che dal Giure mi scosta. Invidio assai I discepoli vostri! Or ben! già mezzo Disposto io sono alla Teologia.

Trarti non ho pensiero in gineprai.
Cansar la falsa via
Non è facile assunto in tal dottrina.
Ella si chiude in seno
Molto veleno
Che scambiar si potria per medicina.
Farai passi più rapidi e sicuri
Qui pur, se porgi ascolto
Ad un solo insegnante, e se tu giuri
Nel verbo suo. Del tutto alla parola
Tienti, figliuolo mio! per questa sola

Verrai nel tempio accolto Della Certezza.

SCOLARE.

E pure, e pure io penso
Che chiuda ogni parola un qualche senso.
MEFISTOFELE.

Lo chiuda! Ma il cervello
Però non ti stillar con tanto affanno;
Perchè dove non v' hanno
Pensieri, a tempo è bello
Colla parola adempierne il difetto.
Tu disputi con lei, con lei sistemi
Fabbrichi, acquisti fede e buon concetto;
Nè avvien ch' ella ti scemi
D' un jota mai.

SCOLARE.

Vi chieggo umil perdono!
V' affollai di domande, e tuttavia
Forzato ancora io sono
Ad abusar di tanta cortesia.
Udir da' labbri vostri
Sull' arte di Galeno alcun profondo
Detto poss' io? Non basta
D' un sol triennio il corso
Per materia si vasta;
Ma quando un uom di pondo
Levi un sol dito e il buon sentier ne mostri,
Ne viene un gran soccorso.

#### MEFISTOFELE

(fra sè).

Di questo arido tono
Arciristucco io sono;
La maschera or mi toglio
E diavolo da ver rifarmi io voglio.

(Forte.)

L' entrar della scienza Medica nella essenza Ardua cosa non è; sol che le classi De' grandi e de' piccini Tu studii, e in santa pace Tutto il genere umano andar poi lassi Come a Dio piace. Lo scorazzar per giungere al sapere, Gli è un seguitar chimere; Però che impara ognuno Quel tanto ch' egli può. Chi della buona Occasion si vale. Ouegli è prudente! Tu m' hai bastevolmente Tarchiata la persona. Nè d'animo digiuno Ti credo. Or se tu stesso Fidi nel merto tuo, fiducia eguale Gli altri avran pure in esso. Ma fa' che ben governi Sopra tutto le donne; e quegli eterni

Loro oimė, que' patetici lamenti Si vari e si frequenti, Curali d'un sol modo, e nella ragna Tutte ti cascheran, purchė ti vesta D' un' aria a mezzo onesta. Con un titolo pria te ne guadagna L' intrinsichezza, e rendile convinte Che l'arti tutte dalla tua son vinte. Lecite coserelle. Senza esordi, ti son colle tue belle Malate, che per altri Ci vogliono degli anni. Il polsicino Dèi con garbo tastar; con occhi scaltri Guardar sottecchi, e franco. Per esplorar se stretto Sia di troppo il corsetto, Cingerne dolcemente il sottil fianco.

SCOLARE.

Oh qui si vede chiaro,

E dove andar si voglia!

MEFISTOFELE.

Secca è la teoria, figliuol mio caro, E verde ha sol la foglía L'albero della vita.

SCOLARE.

Io ve lo giuro!

La testa ho si travolta Che sognar mi figuro! Nojarvi un'altra volta Potrei, per far tesoro Di tanta sapïenza?

MEFISTOFELE.

A tuo talento. SCOLARE.

Un segno ancor v' imploro Della vostra bontà, perché scontento N' andrei se non l' avessi. Un rigo solo Su questo libricciolo Delle memorie mie, de' miei pensieri,

MEFISTOFELE.
Oh, molto volentieri!

(Scrive e rende il libro.)

SCOLARE (legge lo scritto).

ERITIS SIGUT DEUS SCIENTES BONUM ET MALUM.

(Chiude con rispetto il libro e prende commiato.)

MEFISTOFELE

(solo).

Segui l'avviso pur del mio parente Il famoso serpente: Dovrai, pentito, il fio Scontare un di del somigliarti a Dio.



### MEFISTOFELE, FAUSTO (s' avanza).

FAUSTO.

Ove dunque n' andiamo? MEFISTOFELE.

Ove ti piace. Da prima il popolino, indi l'eletta

Classe vedrem. Qual utile, qual gioja Da questo giro ti verrà!

FAUSTO.

Ma l'arte

D' usar bene la vita, ancor che lunga M' abbia la barba, io non conosco, e vana Prova sarà. Cacciarmi ov' è la folla Non seppi mai. Si piccolo mi sento Al cospetto d'ogni uom, che nell'impaccio Sempre mi troverò.

### MEFISTOFELE.

Mio buon amico, L' uso ne prenderai. Pur che fiducia Abbia in te stesso, agevole la vita Subitamente ti parrà.

#### FAUSTO.

Ma come
Uscir da queste mura? Hai tu cavalli,
Cocchio, servi?

#### MEFISTOFELE.

Di stendere il mantello,
Non d'altro abbisognam. Per l' aere a volo
Questo ci leverà. Di troppe cose
Non gravarti però nel coraggioso
Nostro viaggio. Un semplice apparecchio
Di poca aria infiammabile da terra
Levar ci dee. N' andrem rapidamente
Se leggeri siam noi. — Con te del novo
Vivere che incominci io mi consolo.

### CANTINA D' AUERBACH À LIPSIA.

Brigata d' allegri compagni.

### FROSCH.

Più non si ride? non si bee? Volete Voi che v' insegni a farmi Que' visacci dell' armi? Zolfanelli di solito voi siete, Oggi fradicia paglia.

BRANDER. La colpa non è tua? Cosa che vaglia Dire o far non ci sai; Nè gofferia, nè porcheria.

FROSCH

(gli getta un bicchier di vino in testa). Tu n' hai

L' una e l'altra.

BRANDER.

Maiale.

E poi majal!

FROSCH.

Tal quale

Tu m' hai voluto.

SIEBEL. Fuori.

Fuori gli arruffatori! Si canti e cionchi a pieno gozzo! A tondo La tazza, e grida e chiasso!

Ohi là! là!

ALTMAYER.

Tristo me! dove m'ascondo?

Bambagia in cortesia! Col suo guaito

Questo cane mi lacera l'udito.

SIEBEL.

Se rintrona la volta è prova chiara Che forte è il contrabbasso.

FROSCH.

Sta bene, e chi si duole Via di qua! Tara, lara!

Tàra, làra!

FROSCH.

Accordate or son le gole.
(Ganta)

« Come tenersi può sempre intero L' amato, il santo romano Impero? »

Puh! la sconcia canzone! Una canzone Politica! Le mani alza al Signore Quando ti svegli, chè darti pensiero Non ti bisogna del Romano Impero. Io per un milione
Essere non vorrei ne imperadore,
Ne cancelliere. E pur fa d'uopo averci
Un sopraccio. Chi sceglierci, compari?
Scegliamci il re de' cherci!
Voi già non siete ignari
Dell' arte special che si richiede
Per impancarsi nella Santa Sede.

FROSCH (canta)

« Va, vola, usignoletta, E salutar ti piaccia Mille volte per me la mia diletta! »

Saluti a quella faccia?'
Non ne voglio sentire!

FROSCH.

Asse mi piaci! Alla diletta mia saluti e baci Tanti quanti ne vo'; ne tu potrai Vietarmelo giammai.

(Canta)

« Solleva il nottolino! È tranquilla la notte e il damo è desto: Abbassa il nottolin, però che presto Nasce il mattino! »

SIEBEL.

Su, su! canticchia pur! Loda, riloda

Colei! Ma riderò fin che smascelli,
Quando lagnarti io t'oda,
Colle man ne' capelli,
Che tu sia nelle peste,
E t'abbia concio pel di delle feste,
Come ha fatto di me! Che se la prenda
Per amante un folletto, e si trastulli
Sui crocicchi con lei quanto gli frulli.
E se mai di galoppo
Torni un vecchio capron dalla tregenda,
« Buona notte » le beli. È dolce troppo,
Troppo raro boccone
Per quella trista un bravo e bel garzone.
Dei saluti a colei? Colle sassate
Salutarne vogl' io le invetriate.

### BRANDER

(dà delle pugna sulla tavola.)

Via, smettete, smettete,
Signori! e m' obbedite.
Negar già non potete
Che il viver io conosca. Or ben, m' udite!
Siede a desco con noi qualche amoroso;
E legge vuol che si mandi a riposo
Con alcun che di bello....
Zitti! Nova di pianta è la canzone.
E con quanto ne avete nel polmone
Voi cantatemi in coro il ritornello.

### (Canta.)

« Era un topo in cantina, e burro e siero E lardo me lo avean così pasciuto, Che il liscio ventricel gli era cresciuto Come al dottor Lutero.

Ma la cuoca ribalda
Gli mescola il veleno in una cialda.

Ne sente il poverino un tal bruciore,
Com'egli avesse la stizza d'amore.

# CORO (aridando)

- « Com' egli avesse la stizza d'amore. »

  BRANDER.
- « Gira di qua, di là, di fuor, di drento; Annusa ogni olla, Ogni acqua ingolla, Raspa, rode per tutto, e nulla giova. Ristoro, alleggiamento A quel brucior non trova; Più d'un salto alla misera bestiola, Più d'una capriola Fa spicear l'acutissimo dolore, Com' egli avesse la stizza d'amore. »
- « Com' egli avesse la stizza d'amore. »
  BRANDER.
- « Straziato, angosciato, alla mattina Corre in cucina,

E casca sulle brace.
Frigge, sbuffa, si stira
Miseramente e giace.
Quella maligna,
Che il tossico gli die, lo guarda e ghigna:
Oime, sospira!
Oime, l'ultimo fiato or manda fuore,
Com' egli avesse la stizza d'amore!

« Com' egli avesse la stizza d'amore. »

CORO.

Oh vedi un po' la stupida allegrezza Che n' han quegli arfasatti! In ver bella prodezza

Dare il veleno a de' poveri ratti!

BRANDER.

E stanno così ben nella tua grazia?

O la trippa gentil, la liscia zucca Vedova di capelli e di parrucca! Gli tocca il coricin quella disgrazia, Perchè nel topo enflato Si vede egli specchiato.

# I PRECEDENTI. FAUSTO, MEFISTOFELE.

## MEFISTOFELE.

lo voglio innanzi tutto Condurti in un piacevole ritrovo, Perchè ti faccia istrutto Come si viva e goda Senza tanti pensieri nella mente, E sia festa ogni novo Giorno per certa gente. Con poco nel cervello. E gran contentatura, Giran costoro in circolo ristretto. Pari al micin novello Che ruota ruota per ghermir la coda. Fin che dal mal di capo il ber disdetto Loro non viene, e stura L' oste un fiasco a credenza, alcun affanno O pensier che gl' intorbidi, non hanno. BRANDER.

Son testè capitati; e me lo mostra

128

Quel lor contegno singolar: d' un' ora Ospiti al più.

FROSCH.

Ragione hai forse. Evviva La Lipsia nostra! Un piccolo Parigi! a' bei costumi Mette il suggello.

SIEREL.

Dimmi! chi li presumi? FROSCH.

Lasciami andar bel bello!

Con un bicchier di vino
Ti cavo i fatti lor più facilmente
Che non si strappi un dente
Sottil dalla gengiva
D' un tenero bambino.

A quel far, tra superbo ed annoiato,
Io li direi di nobile casato.

BRANDER.
Ciarlatani son essi, e ci scommetto.
ALTMAYER.

Forse.

FROSCH.

State a veder che li sbottono! MEFISTOFELE

(a Fausto).

Del diavolo sospetto La gentuccia non ha. La si potrebbe Pel collare abbrancar, nè s'avvedrebbe.

FAUSTO.
Ben trovati, o signori!

STEBEL.

Oh gran mercede!

Voi del par ben venuti!

(Piano osservando Mefistofele.)

Ha zoppo un piede

Colui!

MEFISTOFELE.

Non è screanza
Se con voi ne seggiam? La compagnia
Compensi la mancanza
D'un fiasco di vin buono,
Che ber qui non si può.

ALTMAYER.
Difficiletta

È vostra Signoria, Per quanto me ne par.

FROSCH.

Con troppa fretta

Certo non vi spiccaste

Da Rippacco, o signori? È con Messere
Gianni che voi cenaste
Nella notte trascorsa?

MEFISTOFELE.

Passammo oggi di corsa Innanzi a casa sua, ma quella sera Fausto. Che smontammo da lui, con gran piacere Parlò de' suoi parenti, E n' ha data una lunga cianciafera

En na data una tunga cianciatera Di saluti per lor.

(Fa un inchino al Frosch.)

(piano al Frosch). Compare, il senti?

T' ha posto in sacco.

SIEBEL.

È volpe vecchia.

Aspetta

Un po', che te lo agguanto.

MEFISTOFELE.

O ch' io m' inganno, o un canto

Di gole in bell' accordo Nell' entrar ci colpì : nè il loco è sordo Certo alla voce; e' pare anzi prometta

Un eco armonioso Da queste volte.

FROSCII.

È forse un virtuoso

Il signore?

MEFISTOFELE.

Maino! la voglia è molta, Ma'ben poco il valor.

ALTMAYER.

Su via! ci dite

Oualche canzon.

MEFISTOFELE.

Ne tengo una raccolta

Per chi ne brama.

SIEBEL.

Siateci cortese

D' una fra quelle non ancor sentite.

MEFISTOFELE.

Vegnam di Spagna, il fiore

D' ogni paese;

Terra del vin, del canto e dell' amore.

(Canta).

« Già tempo un re vi fu

Che un pulcettone avea..., »

FROSCH.

L' udite? Un pulcetton! Vi parlo schietto: E' non mi par degli ospiti il più netto.

MEFISTOFELE

(canta).

« Già tempo un re vi fu

Che un pulcettone avea,

E caro sel tenea

Come un figliuolo e più.

Il sarto suo chiamò:

Il sarto al re n' andò.

n saito ai ie n ando,

E in giubba ed in brachesse

Quel gentiluom gli messe. »

#### BRANDER.

Ma sien fatte al sartor di molte e calde Raccomandigie, che con tutto zelo Lo serva, e guardi, per amor del cielo! Che le brachesse non facciano falde.

# MEFISTOFELE (canta).

Fu dunque imbacuccato
Di seta e di broccato.
Nastri e gran croce al petto;
Tosto a ministro eletto.
A' suoi la stessa sorte:
Cariche, gradi, onori,
E, sua mercè, signori
Ricchi e potenti a corte.

# E là ciascun venia

Morso da tal genia:
Trapunta avean la pelle
E dame e damigelle;
Né dalla sconcia offesa
Fin la regina illesa:
E niun da sé li caccia,
Né usar dell' ugne ardisce.
Ma noi, se ci ferisce
Un pulcetton, si schiaccia.

CORO (gridando).

Ma noi, se ci ferisce
Un pulcetton, si schiaccia.

FROSCH.

O bravo! a meraviglia!

SIEBEL. -La tocchi ad ogni pulce!

BRANDER.

E pian pianino

Accostavi le dita e te la piglia.

Viva la libertà! viva il buon vino!

MEFISTOFELE.
Anch' io, Padroni miei,

Un brindisi in onore

Farle amerei.

Se fosse il vostro vino un po' migliore.

SIEBEL.

Udir non ce lo fate un' altra volta!

MEFISTOFELE.

Se l'oste impermalire io non temessi, Vorrei per chi m'ascolta Recarne di squisito

Dalla cantina nostra.

SIEBEL.

La prendo su di me, ne tai riflessi Vi dien pensier.

#### FROSCH.

Mesceteci un bicchiero Di pretto e di sincero, E noi vi loderem. Ma che la mostra Scarsa non sia! darei sentenza sciocca Quand' io non ne dovessi empir la bocca.

> ALTMAYER (fra sè).

Son del Reno costor.

MEFISTOFELE.

Date un succhiello!

A che? Già non avete Qui fuori il botticello.

ALTMAYER.

L'ostiere un cesto pieno D'ordigni ha li deposto.

MEFISTOFELE

(prende un succhiello. A Frosch). Qual più vi gusta? Dite su!

FROSCH.

Ma come!

Voi dunque possedete Più qualità di mosto?

MEFISTOFELE.

Scelta franca ha ciascun: ne dica il nome!

ALTMAYER (a Frosch).

Ve', ve'! tu te ne lecchi Già le labbra.

FROSCH.

Sta ben: giacche parecchi Ne avete, io scelgo il Reno.

Metter si vuole il frutto

Della terra materna innanzi a tutto.

MEFISTOFELE

(fora col succhio l'orlo della tavola al posto del Frosch).

Qui cera, e fate i tappi!

Ah, le son mere

Ciurmerie!

MEFISTOFELE (al Brander).

Voi?

BRANDER.

Sciampagna, e che spumeggi!

(continua a forare; un d'essi chiude i fori con tappi di cera).

BRANDER.

Savio non è le cose forestiere Rifiutar sempre. Da lontan paese Spesso il buono ci viene. Un genuino Tedesco odia il Francese: Ciò non toglie però che ne sorseggi Ben volentieri il vino.

# SIEBEL

(mentre Mefistofele s' avvicina al luogo ove siede). L'aspro, fatto non è pel mio palato, Ve lo confesso. Empietemi la tazza Di dolce e delicato.

# MEFISTOFELE.

Per voi spilli il tokai.

ALTMAYER.

### JIMAIBR.

La è troppa bazza, Signori miei! Guardateci nel viso! Voi ci date la berta.

### MEFISTOFELE.

Affè, con tali

Nobili commensali Soverchio ardir saria. Or su! mi dica ognuno Qual vin da me desia.

### ALTMAYER.

Sol fine alle dimande! E' m' è tutt' uno!

### MEFISTOFELE

(fatto e turato egni foro con gesti bizzarri). La vite di bei grappoli s' ammanta; Porta le corna il becco. Succosa è l' uva, e secco Legno la pianta. E legno il desco è pur; nè vi stupite Se vino egli vi dà come la vite. Per chi della natura Nel grembo intimo vede, Cosa non avvi oscura. Un prodigio, Signori! abbiate fede. Stappate, ed immollatene la gola.

#### TUTTI

(levando i tappi e raccogliendo nei bicchieri il vino desiderato).

Oh, la bella sorgente che ci cola!

### MEFISTOFELE.

Badate solo,
Che gocciolina non ne cada al suolo.
(Bevono e ribevono.)

TUTTI

Provo il contento,
 Provo il sollazzo
 Di cinquecento
 Porci nel guazzo.

MEFISTOFELE (a Fausto).

Guarda un po' come libera alla gioia S' abbandona la gente!

FAUSTO.

Andiam! Già noia

Ne provo.

### MEFISTOFELE.

Attendi un poco:

Vedrai come si faccia. L'umor bestiale manifesto.

SIEREL.

(beve inavvertentemente; si riversa il vino e diventa fiamma).

Al foco!

Aiuto! Arde l'inferno!

MEFISTOFELE

(scongiurando le fiamme).

T' abbonaccia,

Caro, amico elemento!

(Alla brigata).

Una fiammella

Di Purgatorio, nulla più.

SIEBEL.

- Che intende

Con ciò? Vedrà che noi Sappiam dal naso levarci la mosca.

E' par non ci conosca! FROSCH ALTMAYER.

· Replichi, s' egli sa, la gherminella!

Mandarlo in pace, per le sue faccende, Meglio, cred' io.

SIEBEL.

Che dunque! Hai tanta faccia Di farci assaporar gli incanti tuoi?

#### MEFISTOFELE.

Taci, vecchia bottaccia!

SIEBEL.

Manico di granata,

Ne svillaneggi per doppia derrata?

BRANDER.

Aspettati sul'dorso Una buona gragnola di mazzate.

ALTMAYER

(cava un tappo dalla tavola e n'esce fuoco contro di lui). SIEBEL.

Abbrucio! oimè, soccorso!

Fattucchierie! Tirate!

Fuori il palosso!

Egli è un bandito! Addosso!

(Cavano le coltella e si avventano a Mefistofele).

MEFISTOFELE (con aria grave).

False apparenze, bugiardi accenti

Mutino il loco, torcan le menti.

Tratti in errore.

Qui siate, e siate fuore!

(Sbalorditi si guardano in volto l' uno coll' altro.)

ALTMAYER.

Ove mi trovo? Oh, che paese ameno!

FROSCH.

Un vigneto, o traveggo?

### SIEBEL.

Oh come pieno

D' uve alla mano!

BRANDER. E qui, qui sotto il vano

D' qui, qui sotto ii

Di questo pergolato

Oh che tralcio, oh che grappolo dorato!

(Prende Siebel pel naso. Gli altri fanno lo stesso ed alzano le coltella.)

> MEFISTOFELE (come sopra).

Illusion! la benda

Leva dagli occhi loro;

E quai trastulli il diavolo si prenda Veggan costoro.

(Via con Fausto.)

(I bevitori tornano in sė.)
SIEBEL.

Che fu?

ALTMAYER.

Come?

FROSCII.

Il tuo naso egli era questo?

BRANDER (a Siebel).

Il tuo fra le mie dita?

ALTMAYER.

Oh che molesto

Colpo fu quel! sentito io l' ho nell' essa! Un seggio! ah! non ho possa Di reggermi sui piè.

FROSCH.

Che t'è successo?

Narrami!

SIEBEL.

Ov' è fuggito Colui? Vivo il furfante, S' io lo chiappo, non m' esce.

ALTMAYER.

Il vidi io stesso

Per la porta svignar della cantina.... E porsi a cavalcioni Ad una botte.... Ho piombo nelle piante! (Volgendosi alla tavola). Che vino ancor ne getti

SIEBEL.

Abbagli, illusioni! Arte insomma, che inganna ed abbacina. гвоссн.

Pur, che vino io bevessi, il giurerei. BRANDER.

E quei grappoli?

Quella tavola?

ALTMAYER.

Or yenga, e mi cinguetti Qualcun: « Fede ai prodigi aver non dei! »

## CUCINA DI UNA STREGA.

(Sopra un basso focolare bolle al fuoco un' ampia caldaia.

Nel fumo che si leva appariscono varie figure. — Una
Galtamammona sia seduta presso la caldaia e la
schiuma, osservando che la broda non trabocchi. Il
Galtomammone co' piccoli vi siede vicino e si scalda.
Pareti e volta sono tutle coperte di strani attrezzi da
strega.)

# FAUSTO E MEFISTOFELE.

# FAUSTO.

Le sciocche stregherie mi sono a noia; E piacer mi prometti in tale ammasso Di scempiaggini? Avvisi ad una vecchia Chiedere io debbo? E trenta anni dal dorso Una laida mistura ha da levarmi? Tristo a me, se di meglio tu non hai! La speranza mi lascia.... E la natura O la virtù d' un nobile intelletto Balsamo non trovò che all' uom potesse Rifar la giovinezza?

### MEFISTOFELE.

Amico mio, Più saggio or mi favelli. Avvi, gli è vero, Un mezzo natural che torna all'uomo La gioventù; ma scritto è in altro libro, E n' è strano il capitolo.

FAUSTO.

Saperlo

Vogl' io.

MEFISTOFELE.

T' appagherò. Non ha quel mezzo
Uopo d'oro, di medico o di strega.
Ritratti alla campagna, e ti condanna
A zappare, a scavar. Te co' tuoi sensi
Chiudi in piccolo giro, e t' alimenta
Di cibi grossolani. Insieme ai bruti
Vivi qual bruto, nè sentir ribrezzo
Nel concimar tu stesso il campicello
Che dopo mieterai. Quest'è, mel credi,
L' eccellente de mezzi acciò tu possa
Ringiovanir nell' ottantesim' anno.

FAUSTO.

Avvezzo io non vi sono, e mal saprei Trattar la vanga. Oh no! per questa vita Misera non son fatto.

MEFISTOFELE.

Hai della strega

Dunque bisogno.

FAUSTO.

E proprio di colei? Di quella vecchia? E farmelo quel filtro Non puoi tu?

MEFISTOFELE.

Mi sarebbe un passatempo Carino assai! Piantarti in questo tratto Mille ponti io potrei. L'arte, il sapere Qui non bastano, amico: una infinita Pazienza ci vuol per quel lavoro. Occuparsene può per anni ed anni Solo un placido spirto: il tempo solo Ne rafforza il fermento; e quanto occorra D'intingoli a comporlo è la più folle. Mescolanza che v'abbia. È ver, lo seppe Il demonio insegnar, ma poi di farlo Non è capace.

(Vede le bestie.)

Oh, volgiti e contempla Quella razza gentil! La serva e il servo.

La signora, a me sembra, è fuor di casa.

LE BESTIE.

Per la gola del camino S' è portata ad un festino.

MEFISTOFELE.

E quanto le gradisce andarne in volta?

Fin tanto che le vampe Ci scaldino le zampe.

FAUSTO.

MEFISTOFELE

(a Fausto).

Che ti par delle care bestiole?

TAUSIU.

Cosa più scimunita io mai non vidi.

MEFISTOFELE.

Hai torto. Io, vedi tu! per un'arringa Simile a questa ne vo pazzo.

(Alle bestie).

Or dite,

Maledette fantoccie! in quel pajolo Che mai state bollendo?

LE BESTIE.

Un lungo brodo

Per gli accattoni.

MEFISTOFELE,

Avrete un gran concorso.

GATTOMAMMONE.

(si avvicina a Mefistofele e lo accarezza). Deh ti spiccia! i dadi getta;

Fammi ricco e vincitore.

Ah, signore! Tu mi vedi in gran distretta; Ma se avessi oro ed argento

Avrei senno, avrei talento.

MEFISTOFELE.

Oh se mettere al lotto anch' ei potesse,

Come sarebbe il bertuccin felice!
(Intanto i giovani scimiotti giuocano con una gran palla
e la rotolano.)

### GATTOMAMMONE.

Il mondo è tale: Or scende or sale, Mai sempre in ballo: Suona a cristallo: Oh come in breve Spezzar si deve! Vuoto ha l'interno; Splende l'esterno Qui come speglio, Ivi assai meglio. Io vivo! O figlio, Via dal periglio! Tu sei mortale. Ed egli è frale, D' argilla è fatto, Va in cocci, è sfatto.

MEFISTOFELE.

Che fai di quel crivello?

GATTOMAMONE (raccogliendoló da terra). Veder, se fossi un ladro, io ti potrei. (Corre alla Gattamammona e la fa guardare.) Guarda pe'·fori! Tu vedi il ladroncel, tu non ignori Chi sia, ma nominarlo osa non sei.

### MEFISTOFELE

(accostandosi al fuoco).

E di questo pajolo a che ti servi?

GATTO E GATTAMAMMONE.

Sentilo il tristanzuolo!

Del tegame non sa, nè del pajolo.

MEFISTOFELE.

Bestie malcreanzate!

GATTOMAMMONE (a Mefistofele).

Ora il soffietto

Prendi, e siediti qui.

(Costringe Mefistofele a sedere.)

#### AUSTO

(il quale in questo mezzo si era fermato innanzi ad uno specchio, ora accostandosi, ora allontanandosi).

Che veggo io mai?....

Qual celeste sembiánza in quello specchio Magico mi risplende ? Amor, m' impenna L' ala tua più veloce, e mi trasporta Nella terra felice ove dimora!...

lo, se qui non m' arresto e me le accosto, Come in nebbia la scerno. Oh, la più bella Immagine di donnal... È tale, è tanta. La femminea bellezza? In quella forma Mollemente adagiata, a me si svela

Circoscritta l' idea di tutti i cieli. E qui, qui sulla terra un tal prodigio Si manifesta?

### MEFISTOFELE.

È cosa naturale.

Quando un dio per sei giorni e soffia e suda
E bravo! a se medesmo alfin si dice,
Alcun che di sensato aver composto
Dovrebbe pur. Ti sazia a questa volta
Dell' ammirar; po' poi saprò scovarti
Tal tesoretto che faria beato
Chi per buona fortuna a casa sua
Sposa addur la sapesse.

(Fausto continua a guardar nello specchio. Mefistofele si adagia nella sedia scherzando col soffietto.)

Io qui mi siedo

Come un re nel suo trono, e stringo in pugno Lo scettro: il cerchio d'oro ancor mi manca.

### LE BESTIE

(Le quali finora hanno fatto mille bizzarrie, portano a Mefistofele una corona con alte grida.)

Deh la corona incollaci, o signore, Col sangue e col sudore!

(Vanno sbadatamente saltando colla corona e la spezzano in due; coi pezzi danzano in giro.)

Or capo ha la cosa! Parlare, vedere, Udire, rimare possiamo a piacere. FAUSTO

(allo specchio).

Oime, vi perdo la ragion!

MEFISTOFELE.

Per poco

A me pur la vertigine s'appicca.

LE BESTIE.

E se la rima per caso si trova, Sotto la rima un pensiero si cova.

> FAUSTO (come sopra),

Ardere già mi sento! Usciam! fuggiamo Tosto di qui.

MEFISTOFELE

(nell' atteggiamento di prima).

Negare almen non posso Che non siano poeti assai sinceri.

(La caldaja della Gattamammona trascurata, incomincia a traboccare, esi leva una gran famma fino alla cappa del camino. La strega scende traverso alla fiamma, mandando grida orribili.)

STREGA

(esce dalla fiamma).

Ahi! ahi! scrofaccia
Dannata! Uh! non s'impaccia

Punto della caldaja, e la padrona Lascia bruciar la bestia badalona! (Vede Fausto e Mefistofele.)

E voi chi siete,

Che ci volete?

Qual ardimento
D' entrare in questo loco?

Or ben, del fuoco

Provate nelle viscere il tormento!

(Immerge nella caldaja la mestola, e spruzza fiamme su Fausto. su Mefiziofele e sulle bestie. Le bestie guaiscono.)

#### MEFISTOFELE

(col soffielto che impugna, picchia su i vetri e sulle pignatte).

Spezzate, a rotoli

Ve' le tue pentole!

Ve' le tue luride

Fiale in briciole!

Che matta festa

Battere, o arpia,

La zolfa a questa Tua melodia!

(Stizzita e spaventata la Strega retrocede.)

Oh che! sozzo carcame, abbominosa Figura, il tuo signore, il tuo maestro Non riconosci? Io non so chi mi tenga Dal picchiar, fin che in polvere riduca Te co' tuoi gatti spiritati! Il rosso Mantel più non ti spira alcun rispetto? Per la penna del gallo occhio non hai? S' è cangiato il mio viso? e debbo adunque Declinarti il mio nome?

#### STREGA

Ah mi perdona, Signore, un brusco accoglimento! Il piede Cavallino io non veggo.... Ov' è la coppia De' corvi tuoi?

# MEFISTOFELE.

T'assolvo a questa volta. Poi gran tempo passò dacchè veduti Noi non ci siam. La civiltà che liscia Tutto il mondo, è pur giunta a casa mie. Quel settentrionale orrido spettro Sparl. Le corna, la coda, le branche, Di su! forse le vedi? E quanto al piede, (Che mutarmi io non posso, e fra la gente Nuocere mi potria) la moda jo seguo Di certi bellimbusti; e da molt'anni Me lo rimpinzo con falsi polpacci.

### STREGA (ballando).

Perdo senso e cervello! In casa mia Satanasso in persona!

# MEFISTOFELE.

Io t' inibisco,

Femmina, questo nome.

### STREGA.

E la cagione ?

Che v' ha fatto egli mai?

MEFISTOFELE.

Da lunga pezza

Net libro delle fole è registrato; Nè l' uom per questo miglioro. Dal tristo Liberato s' è l' uom, ma non dai tristi. Chiamami Sor Barone; acconcio è il nome, Giacche son Cavalier quant altri mai; Nè tu del nobilissimo mio sangue Dubiti punto.

(Con un gesto indecente.)

Osserva! ecco il mio stemma.

STREGA

(ride sgangheratamente).

Ah si! quel vostro vezzo! Un mariolo

Foste, siete e sarete.

MEFISTOFELE

(a Fausto).

Impara, amico,

Come si tratti con le streghe.

STREGA.

Or dite

Che vi occorra, o signori.

MEFISTOFELE.
Un buon bicchiero

Del tuo noto licore, e sia stravecchio,

Ti prego. Il tempo la virtù n'addoppia.

STREGA.

Ben volentieri. Ed eccone un' ampolla, Ove io stessa talvolta a centellini Ne suggo; or più non manda ombra di puzzo. Di questo un bicchierin con tutto il core Vi mescero.

(Piano a Mefistofele.)

Già sai che, se disposto Non v'è questo uomo, e ne tracanna, un'ora Non ha di vita.

# MEFISTOFELE.

È un caro, ottimo amico: Lo fara prosperar. Di buona voglia Gli auguro il meglio della tua cucina. Ora il cerchio descrivi, i tuoi scongiuri Mormora, e gliene colma un bellicone.

STREGA

(descrive con gesti bizzarri un cerchio e vi mette dentro cose stranissime. I bicchieri in questa cominciano a tintimare, la caldaja a dar suono, e n' esce una musica. Da ultimo prende un grosso volume, pome nel cerchio i Gattimammoni, i quali le servono di leggio e tengono le candele. Accenna a Fausto d'accostarsì).

(a Mefistofele).

Che significa ciò? Tu me lo devi Prima chiarir. Che fa con quegli ordigni, Con que' gesti da folle? Io le conosco, E schifose mi son, tali scipite Treccherie.

#### MEFISTOFELE.

Farse da cavar le risa,
Nulla più; nè mi prendere quell' aria
Da cacasodo. Acciò che la bevanda
Ti giovi, è di mestier che l' Ocuspocus,
Come una medichessa, ella vi faccia.
(Sforsa Fausto ad entrare nel cerchio.)

STREGA

(con enfasi grande esclama dal libro).

Dell' Uno (attendi a me!)

Fa Dieci. Il Due tu dei

Lasciar, lasciare il Tre;

Poi ricco sei.

Così perdere il Quattro hai di mestiero,

E dal Cinque e dal Sei (bada! è la strega

Che te lo spiega)

Ricava il Sette e l' Otto.

Qui basta, e tu sei dotto.

Uno è il Nove in tal guisa, e il Dieci è Zero.

Or t' ho dimostro

L' abbaco nostro.

Par che la febbre delirar la faccia! MEFISTOFELE.

E non siam che alle mosse. Io di quel libro

FAUSTO.

Ho bastante notizia, e so che tutto
Suona così: sprecato io v' ho gran tempo,
Chè mistero pei saggi e per gli stolti
Son gli assurdi perfetti. Amico mio,
L' arte è giovine e vecchia; ed artificio
Fu d' ogni età, diffondere l' errore,
Coll' Un nel Tre, col Tre nell' Uno, in cambio
Del vero. A questo modo e si cicala
E si addottrina. E chi coi mentecatti
Pigliarsela vorria? Di consueto
L' uom, che sente parlar, si persuade
Che chiuda la parola alcun pensiero.

STREGA (continua).

La sublime virtú della scienza A tutto il mondo è scura, E solo all'uom si dona Che non ragiona. Questi la ottiene, e senza Veruna ingrata cura.

FAUSTO.

Che di novo ci va farneticando Costei ? Già la mia testa in due si spezza. Cento mila manlaci in pieno coro Parmi sentir.

MEFISTOFELE
(alla Strega).
Finisci! È quanto basta,

Mirabile Sibilla! Or la bevanda Recaci! ed una coppa empine tosto Fino agli orli. Funesta al mio compagno Non sarà: per più gradi egli è trascorso, E più sorsi ha gustato.

(La Strega con molte cerimonie versa la bevanda in una tazza: mentre Fausto v'appressa le labbra, n'esce una fiammicella.)

#### MEFISTOFELE.

Or via, tracanna!

E tosto esilarar ti sentirai. Ribrezzo hai delle fiamme, e sei già meco Al tu per tu?

(La Strega disfà il cerchio e Fausto n'esce.) Via tosto! Un solo istante

Star quieto non dei.

### STREGA.

Che il mio licore

Far vi possa buon pro!

MEFISTOFELE (alla Strega).

Se in cosa alcuna Compiacer ti potessi, alla Valburga Mi troverai.

### STREGA.

Vo' darvi una canzone. Ditela a quando a quando, e strani effetti Voi ne vedrete.

## MEFISTOFELE

(a Fausto).

Or vieni, e ch' io ti guidi.

Traspirar ti bisogna, acciò la forza Di quel filtro ti penetri e t' informi Dentro e fuori. Insegnarti io poi diviso, Come tener l' illustre ozio si debba In altissimo pregio ; e tu con gioja Fervere in breve e saltellar Cupido Qua e là sentirai.

# FAUSTO.

Sol mi concedi
Volgere ancora un fuggitivo sguardo
A quello specchio. Oh quanto era mai vaga
L' immagine che vidi!

## MEFISTOFELE.

Io tel disdico! Il tipo d'ogni bella in carne e in ossa Dèi tra poco veder. Con quella beva Nel corpo, io ti so dir, che in ogni fusto Di femminetta un' Elena vedrai.

## STRADA.

## FAUSTO, MARGHERITA (che passa).

#### FAUSTO.

Mia bella signorina ! Ardire è il mio
D' offrirvi il braccio, ed esservi di scorta ?

MARGHERITA.

Ne signorina, ne bella son io; E so bene andar sola alla mia porta. (Si scosta e parte.)

Per dio, quella fanciulla è appetitosa!
Veduta io non ho mai più bella cosa.
È savia, costumata; in lei mi piace
Fino il suo far mordace.

Quel caro volto, quel labbro vermiglio,
Giammai non mi potranno uscir di mente....
Quand' ella a terra il ciglio
Chinò, profondamente
Mi s' è fitta nel core, e quello sdegno
M' ha commosso, rapito oltre ogni segno.

(Entra Mefatolete.)

FAUSTO.

Senti I quella fanciulla a me procaccia.

MEFISTOFELE.

E qual?

FAUSTO.

La m'è passata or or vicino.

MEFISTOFELE.

Torna dal confessor la bella faccia Da'suoi peccati assolta.
M'accostai chiotto chiotto al finestrino, Ed ogni paroletta io v'ho raccolta. È pur la buona e semplice fanciulla! Si confessa per nulla....
Su lei non'ho poter.

FAUSTO.

Quattordic' anni .

Ha però tocchi.

MEFISTOFELE.

Udite il don Giovanni! Per sè vuole ogni fior, vuol che tributi

Sieno, amori e favori, a lui dovuti.

Ma sempre a fantasia

Di vostra Signoria Ogni cosa non va.

FAUSTO.

La non mi annoi,

Messer pedante, co' sermoni suoi. Gliel dico aperto e chiaro: Se mai, signor mio caro, In questa notte non mi getta in braccio Quella soave creatura, il dosso Anzi al tocco le volto, e me ne spaccio.

### MEFISTOFELE.

O che! ma farlo io posso?

Così di primo lancio? Io, con licenza,

Solo a trovar l'occasion, mestiero

Ho di tredici giorni.

### FAUSTO.

E a me sett' ore, Se comodo n'avessi e pazienza, Fôran troppe a sedurla, e l'angiol nero Disagiar non vorrei.

#### MEFISTOFELE.

D' uno spaccon di Francia.
Ammorza il fuoco tuo, chè nell' amore
Battere non si vuol la via più corta.
A mille doppi quel piacer s' accresce
Se pria con ogni sorta
Di vezzi e di gingilli a noi riesce
D' azzimar la fantoccia; il che parecchi
Novellieri d' Italia han suggerito.

### FAUSTO.

Anche senza svenevoli apparecchi Mi serve l'appetito.

MEFISTOFELE.

Ma da parte ogni scherzo, ogni rimbrotto; Vi dico e vi ridico .

FARISTO.

Che l' andarne di trotto
A trar la buccia al fico,
Con tal creaturina è impresa vana.
Qui l' assalto non val; noi la deggiamo
Pigliar con arte all' anno.

FAISTO.

Di quell' angelo almeno
Guidami al letticciolo.
Recami un lino, recami una lana
Che n' abbia ricoperto il bianco seno.
Recami una legaccia,
Un tenue oggetto solo;
Tal che l' interno foco
Di siffatti nonnulla io satisfaccia.

Perchè sappiate che non prendo a gioco Le vostre pene, io bramo Mostrarvi cortesia, farvi contento. Senz' indugiar n' andiamo Alla sua cameretta.

FAUSTO.

E la vedrò? L' avrò?

MEFISTOFELE.

Non tanta fretta.

Presso una sua vicina Sarà la cara bimba in quel momento; E voi potrete intanto Goder della futura Voluttà che sperate, e la divina Aura sentir che spira in quelle mura.

N' andiam !

MEFISTOFELE.

S' indugi alquanto.

Farai di provvedermi un ricco dono.

MEFISTOFELE.

Un dono? egregiamente! Il tuo disegno, Messer Dottore, è buono. Luoghi ascosi io conosco, ove da molto Tempo più d'un tesoro hanno sepolto. A rovistarne alcun porrò l'ingegno.

## STANZA DI MARGHERITA.

Sera.

## (Picciola pulita stanza.)

### MARGHERITA.

Non so che pagherei sol per sapere Chi fosse il forestiere Di questa mane. On certo Un uom di grande merto Nato da nobil casa! Di ciò l'aspetto suo m' ha persuasa; Che stato non saria diversamente A tal segno impudente.

### MEFISTOFELE E FAUSTO.

#### MEFISTOFELE.

Entrate pur, ma piano.

FAUSTO

(dopo qualche silenzio).

Un sol minuto

Lasciami, te ne prego.

### MEFISTOFELE (osserva la stanza).

Ogni ragazza

Così ben ispazza!

(Parte.)

FAUSTO

(guardandosi d' attorno).

Crepuscolo soave, onde si schiara
Questo santo recesso, io ti saluto!
E voi, pene dolcissime d'amore,
Che vivete e languite in una cara
Rugiada di speranze, oh del mio core
Createvi un soggiorno! Un'aura io sento
D'ordine, di quiete e di contento
Che m'empie di dolcezza....
In questa poverta quanta ricchezza!
Quanta letizia in questa
Cameretta modesta!

(Si adagia in una poltrona a bracciuoli coperta di pelle e vicina al letto.)

O tu, che nella gioja e nell'affanno Accogliesti color che più non sono, Me pur fra le tue braccia, antico scanno, Cortese accogli! — Intorno a questo trono De' vecchi padri, oh quanti Bamboli saltellanti Saran, corsi e ricorsi! E qui l'amata Mia, fanciullina ancora, Col ritondo suo viso avrà talora La scarna man d'un avolo baciata, Forse d'alcun presente, Ch' ebbe al Santo Natal; riconoscente. -Mi bisbiglia, o fanciulla, e m' innamora Lo spirto che qui regna Di mondezza mirabile e d'assetto: Lo spirto, angelo mio, che d' ora in ora Col sapiente affetto D' una madre, t' insegna A svolgere il tappeto, a farne velo, Mane e sera, a quel desco, e coll' arena L'assito a ripulir del pavimento. Oh certo la tua man più che terrena Virtù possiede, se trasforma in cielo Ouesto tugurio!... E quì?...

(Rimove una tenda del letto.)

Ferir mi sento

D' acuta voluttà!... Qui l' ore intere Solo trarrei.... Natura! Nelle tue più leggiadre e più soavi Visioni d' amor la creatura Angelica ideavi, Pria che le vive e vere Forme tu dessi all' anima bambina. Qui nel tenero cor flui la vita, Qui venne, qui! l' immagine divina Divinamente ordita. E tu?... Che ti conduce in questo loco?
Fausto, che fai? che vuoï? Dolente oppresso
Geme il tuo cor, per poco
Più non conosci, ahi misero, te stesso! —
Quel che mi cinge è magico vapore?
Venni per appagare un vil talento,
E mi consumo in fantasie d' amore.
Siam noi dunque ludibrio ad ogni vento?
Come io sarei punito,
Se venisse ella qui, del mio misfatto!
L' uom grande, impicciolito
Gadrebbe alle sue piante in umil atto.

MEFISTOFELE.

Sollecita! partiamo! Ella già riede.

FAUSTO.

Via! via! quà dentro il piede No, più non pongo.

MEFISTOFELE.

Ho meco un cofanetto Di peso, in fede mia, non ordinario; Ne dico ove lo tolsi. Or nell'armario Mettilo, e ti prometto Che le farà ben tosto Frullare il cervellino. Io v' ho riposto Tai bagattelle che sarieno un' esca Bastevole alla pesca D' un' altra semplicetta, e dico poco, Ché bambino è bambino, e gioco è gioco.

FAUSTO.

Non so ben s' io lo debba.

#### MEFISTOFELE.

Oh che! per voi ciò sia

Vorreste il tesoretto? Ove ciò sia Battete un altra via, Ve lo consiglio, ed obbliate al tutto L'amore e i gaudi suoi: E cosi sparagnatemi future Fatiche e cure Sgradite e senza frutto. Pur che voi siate un'anima taccagna Pensar non voglio.... La testa mi gratto, Mi sfregolo le mani....

(Mette la cassettina nell' armadio e chiude a chiave.)

e m' arrabatto

Per saziar la sete
Che t' arde, che ti sprona,
E trar quell'augellin nella tua rete;
Ma come al limitar dell'aula magna,
Come ti stesse a lato
Fisica e Metafisica in persona,
Te ne stai duro duro ed impalato?
Vieni!

(Partono.)

#### MARGHERITA

(con un lume in mano).

Afa, tanfo è qui.

(Apre una finestra.)

Pure altra cosa È nell'aria di fuor.... Non so qual novo Senso in me stessa io provo.... Fosse a casa mia madre! Un brividio Mi va per l'ossa.... O matta e paurosa Bambina che son io!

(Canta spogliandosi.)

V' cbbe in Tule un re costante Fino all' ultimo suo di. D' un bicchier la fida amante Gli fe dono, e poi mori.

Il giojel più caro a lui Sempre fu quel nappo d'or; Vi cioncava a' pranzi sui, Gli volgea lo sguardo ognor.

Pria che gli occhi egli chiudesse Volle i Grandi intorno a sè. Agli eredi il soglio cesse, Ma quel nappo a lor non diè.

Nell' avita, antica sala, Che prospetta il vasto mar, Cavalieri in piena gala Si vedeano banchettar.

Bevve ancor dal nappo d'oro
Pochi sorsi il vecchio Sir,
Poi nel mar quel suo tesoro
Ei lanciò con un sospir.

Come il nappo entrar nell'acque, E sommergersi mirò, Gli occhi chiuse, immoto giacque, Nè più stilla il re gustò.

(Apre l' armadio per riporvi i vestiti e vede la cassettina.)

Come qui questa piccola cassetta?
Che l' armadio serrai, per fermo io tegno.
La cosa è singolar! Ma che potria
Contener? Forse un pegno
Su cui la madre mia
Abbia dato a prestanza? Una chiavetta
Dal cordoncin vi pende....
Che si, che si ch' io l' apro?... O ciel! che splende
Avanti agli occhi miei?... No, dacchè vivo
Nulla nulla mirai di così bello!
Un giojello! un magnifico giojello!...
Fregiarsene potrebbe ogni matrona
Anche in giorno festivo....
Come ben mi direbbe alla persona!

(Se ne adorna e si ferma innanzi allo specchio.)

Fossero gli orecchini almeno miei!
Si fa con tali vezzi altra figura.
Ma se ricca non sei
Che ti vale esser giovine, esser bella?
Nessun di te si cura;
E chi ti loda, chi buona t'appella
Par che lo faccia in aria di compianto....
È l'oro, è l'or soltanto
Che si vuol, che si cerca avidamente.
Oh noi siam pure la misera gente!

# LUOGO DI PASSEGGIO.

(Fausto penserioso che passeggia; va su e giù, Mefistofele se gli avvicina.)

#### MEFISTOFELE.

Per tutti quanti gli scherniti amori, Per gli elementi dell'inferno, o dove V'abbian cose peggiori Da bestemmiar....

## FAUSTO.

Qual furia ti commove?
Un viso come il tuo, veduto al mondo
Non han quest' occhi miei.

## MEFISTOFELE.

Al diavolo di botto io mi darei, Se il diavolo non fossi.

# FAUSTO.

Il tuo cervello Sfumò? Ben ti s'attaglia un tal contegno Da matto furibondo.

### MEFISTOFELE.

Giudica tu se con ragion mi sdegno! Il giojel destinato alla tua bella,

D' un prete sdrucciolò nella scarsella. Giunge un tratto la madre, e ponvi gli occhi, E par che raccapriccio il cor le tocchi. Quella vecchia ha buon naso; a mane, a sera Lecca nel libriccin della preghiera. Ogni mobile fiuta; e se vi sia Del sacro o del profano attenta spia: Or, veduto il giojel, le fu palese Che poco era di santo in quell'arnese; E la devota donna Volta alla Ghita, « Un hene Le dice, che per dritto a noi non viene, Lega l'anima, o Ghita, E consuma la vita. Facciamone un'offerta alla Madonna: Ed ella ne darà della celeste Manna i conforti. » A queste Parole la Ghituccia ingrugnatella, « A caval, dir parea, che m'è donato Non guardo in bocca. Un tristo Non è certo colui che n' ha portato Cosa si ricca e bella. > --Ma fe' la madre un prete Tosto venir, che visto E saputo del gioco, allegro in viso Così parlò: « Deciso Voi saggiamente avete. Di vincere l'istinto ha l'uom mestieri

Se brama trionfar. La Chiesa ha buone Viscere, e trangugiò paesi interi, Nè punto sofferi di replezione. Sol la Chiesa è colei che, senza noja Nel digerir, la non sua roba ingoja.

Quest' uso è general; non è di lei Soltanto, i re ciò fan, ciò fan gli ebrei.

E fermaglio intascò, catena, anello quasi fosser bazzecole da nulla.

E poi, ne più, ne meno
Di quel che si faria per un corbello
Di noci, il santo abate
Ringraziò la vecchia e la fanciulla;
E lor promesso un pieno
Rimerito dal cielo, edificate
Le lasciò grandemente.

FAUSTO.

E Margherita?

Poverina! Inquieta, impensierita La non sa che si voglia. Ha quei giojelli Notte e di nella mente, Ed è, ben più di quelli, L'ignoto donatore a lei presente.

M' accora il suo dolore.

Procacciami per essa un altro dono. Poca cosa era quello.

### MEFISTOFELE.

Oh, pel Signore.

Le gemme e l'or non sono Che ninnoli da bimbo!

### FAUSTO.

Or va'! ti spiccia;

Ed opra al modo che ti dico. Inchiesta Fa'di quella vicina, a lei t'appiccia, Nè diavolo mi sii di carta pesta. Ma, bada! un altro vezzo.

#### MEFISTOFELE.

Il vostro cenno

Eseguirò, magnifico Messere, Con tutto il mio piacere.

(Fausto parte.)

Costui.... Ve' se l'amor gli ha torto il senno! Faria, per sollazzare una gonnella, Saltar la luna, il sole ed ogni stella.

(Parte.)

# CASA DELLA VICINA.

MARTA (sola).

Che Dio perdoni al mio caro marito!
Oh, mi tratta assai male! Egli si mette
A correre pel mondo, e me qui sola
Sulla paglia abbandona. E dir che dato
Un fastidio non gli ho! Sa Dio se l' amo,
Se di core io l' amai!

(Piange.)

Che morto ei fosse?

Quale angoscia!... La fede almanco avessi Della sua morte.

> MARGHERITA (entra). Donna Marta!

> > MARTA.

Ghita!

Che buon vento?

MARGHERITA.

Mi ballano i ginocchi,

FAUSTO.

Quasi. Trovai di novo un cofanetto D' ebano nell' armadio, e fior di cose Dentro, e più ricche delle prime.

MARTA.

Motto

Non ne fare alla mamma, o te le piglia E porta al Confessor.

MARGHERITA.

Guardate un poco,

Guardate qui!

MARTA (adarnandola dei giojelli). Felice crëatura!

MARGHERITA.

Peccato che portarmele io non possa Nè in via, nè in chiesa.

MARTA.

Vientene, Ghituccia,
Sovente a casa mia: qui tu potrai
Fartene bella a voglia tua, mirarti
Nello specchio un' oretta, e per la stanza
Passeggiar. Tu n' avrai, benche segreto,
Molto piacer. Vien poi l' occasione
Di qualche festa, e lasci a poco a poco
Le tue gioje veder: pria la collana,
E dopo gli orecchini; e mamma tua
Non se ne avvede, o s'infinocchia.

#### MARGHERITA.

Penso

Da chi mai le due piccole cassette Mi possano venir. Per dritta via Temo che no.

(Si picchia.)

Buon Dio! se mai la mamma....

MARTA

(guarda traverso le cortine).

Un forestiere. - Passi pur!

MEFISTOFELE.

La è troppa

Forse l'audacia mia nel farmi avanti Così senz' altro; e chiedere perdono Debbo a queste Signore.

(Guarda la Margherita e fa un passo rispettoso indietro.)

A Donna Marta

Spadini ho da parlar.

MARTA.

Son io. Che dirmi

Desidera il Signore?

MEFISTOFELE.

Or vi conosco:

Mi basta. Una persona in questo punto D' alto grado è con voi. Vi chieggo scusa Dell' ardir che mi presi.... Io qui di novo Dopo il pranzo verrò.

#### MARTA.

Tu non potevi Figurarti in mill' anni, o Ghita cara, Che scambiata t' avria questo Signore Per nobile fanciulla.

## MARGHERITA.

Una ragazza

Povera io sono. Affè, troppo gentile, Troppo buono è il Signor. Questi giojelli Non sono miei.

## MEFISTOFELE.

Non è per quelle gioje Soltanto, è pel contegno, è per lo sguardo Nobile, arguto.... Oh, l'animo mi gode Di poterne restar!

# MARTA.

Che dir mi vuole?

Mi struggo di saper....

# MEFISTOFELE.

L'apportatore Di gioconda novella esser vorrei, Ma spero che punir non mi vorrete Se ve la porto dolorosa. È morto Vostro marito, e vi saluta.

## MARTA.

Morto
Quel cor fedele? Mio marito è morto?
Ah mi sento mancar!...

#### MARGHERITA.

Buona Signora,

Oh no, non disperatevi!

MEFISTOFELE.

Ascoltate

La storia lagrimosa.

MARGHERITA.

Io vo' guardarmi, Fin che respiro, dall' amor. L' affanno D' una perdita tal m' ucciderebbe.

Bambina mia! la gioja ha le sue pene; La pena ha le sue gioje.

MARTA.

MEFISTOFELE.

, Or su! narrate

Come la vita egli fini.

MEFISTOFELE, La vita

MARTA.

A Padova fini: vicino al Santo In terra benedetta è seppellito.

Nè di lui mi recate alcun ricordo?

Vi reco una solenne e pia preghiera: Che gli facciate dir trecento Messe. Tasche vuote ho del resto.

MARTA.

Oh che! nè manco

Un vezzo? una moneta? Ogni meschino Artigianel ne serba in fondo al sacco Di tali cose, e méndica, e la fame Soffre, nè se ne priva.

## MEFISTOFELE.

Assai m'incresce; Ma sappiate però che non fe' getto Mai di denaro. Si penti non poco De' commessi peccati, e più si dolse Della fortuna.

### MARGHERITA.

Oh, gli uomini son pure Sfortunati nel mondo!... Io gli vo' dire Molte requie.

## MEFISTOFELE.

Legarvi in dolce nodo Conjugal meritate. Una persona Così degna d'amor!

## MARGHERITA.

Ben lungi ancora N' è quel tempo per me!

MEFISTOFELE.

Se non la mano D' uno sposo, cercatevi un galante. Gli è pure un ben di Dio tenersi in braccio Cosa tanto piacevole!

MARGHERITA.

Tal uso,

Signor, fra noi non corre.

MEFISTOFELE.

Uso, o non uso,

Tuttavia lo si fa.

MARTA.

Su, su, narrate!

MEFISTOFELE.

Stavo a pie' del suo letto; un letamajo, O di poco miglior: paglia, ed in parte Frádicia. Egli mori da cristiano, Confessando che perdita non ebbe Nel saldare i suoi conti. « Io ben mi deggio,

- » Così gridava, detestar, che moglie
- E mestiere lasciai! Questo è il pensiero
   Che l'anima mi strazia. In vita almeno
- » Perdonato mi avesse! »

MARTA.

Oh l' uom dabbene!

Perdonato gli ho già.

MEFISTOFELE.

« Sa Dio per altro » S' ella ha peccato più di me! »

MARTA.

Menzogna!

E col pie' nella fossa osò dir questo?

MEFISTOFELE.

Per quanto io me ne intenda, in quegli estremi Parea farneticar. « Con lei godermi

- » Non potea d' uno svago. Io farle i bimbi,
  - » Poi dar loro del pane; e pane, io dico!
  - » Alla lettera, pane! Almen n' avessi
  - » Masticato il mio tozzo in santa pace! » MARTA.

Tanto amor, tanta fede, e tante pene Notte e di sopportate, a questo modo Dimenticar?

### MEFISTOFELE.

Pensato anzi di core Egli v'ha. « Nell' andarmene da Malta

- » Caldamente pregai per la mia donna,
- » Pe' miei fanciulli; e il cielo assai benigno
  - » Ne fu. La nostra nave, ha catturato
- » Un turco galeon, che d' un tesoro
- Del Sultano era carco. Ottenne allora
   Premio il coraggio, e, come giusta, io pure
- » La mia parte intascai.

MARTA.

Ma come? e dove?

Sotterrata l' ha forse?

# MEFISTOFELE.

E chi può dirvi
Dove l' abbian soffiata i quattro venti?
Quando a Napoli giunse, e l'aria prese
Del forestiere, una bella signora
Se n' è invaghita; e dell'amor fedele
Che posto essa gli avca, portò le impronte

Fino al santo suo termine.

MARTA.

Ah ribaldo!

Ah ladro a' figli suoi! Nè l' han potuto Le sventure, i disagi e l' indigenza Ritrar dall' infamissima sua vita?

MEFISTOFELE.

Per questo egli à basito. Or ben, s' io fossi Ne' panni vostri, per decenza il bruno Porterei lungo l'anno, e poscia in cerca N'andrei d'un altro tesoretto.

MARTA.

Oh cielo!

Girassi.il mondo tutto, eguale al primo Nol troverei. Scapato sl, ma pure D'un cor!... Sol che di troppo a lui garbava L'andarne a zonzo, il correre da pazzo Dietro le avventuriere e dietro i fiaschi Navigati; e po'poi quel maledetto Gioco de'dadil...

MEFISTOFELE.

Nondimen la cosa

Tollerar si potea, se far lasciava Poco manco a voi pure. A simil patto Scambierei, ve lo giuro, anch' io l'anello Con voi.

MARTA.

Piace lo scherzo al Signorino!

#### MEFISTOFELE

(fra sè).

Gli è tempo di svignarsela: costei Piglierla fino il diavolo in parola.

(A Margherita.)

Come si trova il coricin?

MARGHERITA.

Che intende

Dirmi il Signor?

MEFISTOFELE

(fra sè). La buona ed innocente

Rambina!

(Forte.)

Addio, Signore!

MARGHERITA. Addio!

MARTA.

Di grazia,

Ditemi su due pié. Nelle mie mani La fede io pur vorrei di quella morte, E del quando e del dove il mio tesono Venne interrato. All'ordine, o Signore, Grande amica fui sempre, ed amerei Veder la morte sua nelle gazzette.

MEFISTOFELE.

Si, mia buona Signora. In ogni loco Fan del ver due contesti indubbia fede. Un amico è con me. Vo' presentarlo Oggi ancora al giudizio. Or or vel porto.

Deh fate!

MEFISTOFELE.

E vi sarà questa fanciulla? Egli è giovine ammodo, ed ha veduti Paesi assai. Trattar colle fanciulle Usa cortesemente.

MARGHERITA.

Innanzi a lui

Dovrò certo arrossir.

MEFISTOFELE.

Voi nol dovete Innanzi ad alcun re dell' universo.

MARTA.

Dunque nel mio giardin dietro la casa Tutt' e due vi attendiamo in questa sera.

# STRADA.

## FAUSTO, MEFISTOFELE.

FAUSTO.

Che m' hai di novo? A meta Siam noi?

MEFISTOFELE.

Ti veggo in foco;

Bravissimo! Una lieta Nuova ti do. Tra poco La Ghita è tua. Da Marta sua vicina La vedrai questa sera; e per mia fede, La scelta fu divina. Non v'ha di lei ruffiana

FAUSTO.

Sta ben.

MEFISTOFELE.

La buona lana Però da noi richiede Lo scambio del servigio.

Nè zingara più scaltra.

#### FAUSTO.

E con ragione:

Una man lava l' altra.

MEFISTOFELE.

Vuolsi che noi facciam da testimone, E deponiam che morto e seppellito In terra padovana è suo marito.

FAUSTO.

Eccellente pensiero! E' non ci resta
Che metterne in cammin per quella volta.

MEFISTOFELE.

Santa semplicità! del ver s'attesta Senza nulla saperne.

FAUSTO.

Il tuo pensiero, Se di meglio non hai, va dunque a vuoto. MEFISTOFELE.

Uditelo il devoto!

Sempre a queste siam noi. La prima volta
Saria che voi mentite?

Che del falso attestate? In grazia, dite!
Non avete di Dio, del mondo intero,
Di quanto in lui si move,
Dell' uomo e di che porta in capo, in core,
Date sentenze e prove
Con grande autorità? con una faccia
Temeraria e senz' ombra di rossore?

Or ben, messere, se guardar vi piaccia

Dentro di voi, conoscere dovete Che tanto ne sapeste e ne sapete Quanto dello Spadini.

FAUSTO.

In sempiterno
Tu sarai quel bugiardo e quel sofista
Che sei

MEFISTOFELE.

Quand' io la vista

Non ficcassi un pochin nel vostro interno, Concederei. — Ma diramit al di vegnente Forse (u non andrat, con tutto onore, À sedur quella povera innocente?

A giurarle che l'ami?

FAUSTO ....

E dal mio core, Sta' certo, ogni mio detto Verra.

MEPISTOFELE.

Benone! E poi
Le parii d'una fède e d'un affetto
Che non morranno, d'un potente istinto
Da cui se spinto;
Né vincere tu puoi...
Dal cor verrà pur questo?

FAUSTO.

Cessa! verra. Quand io cerco un accento. E trovarlo non so, che manifesto Il turnulto mi faccia, il sentimento
Profondo e novo
Che in me medesmo io provo;
E con ogni mio senso
Mi spazio per l'immenso;
Cogliendo: a volo
Le parole più grandi, e chieggo un solo
Nome al mio foco interno;
Inconsumabil foco
Che chiamo eterno, eterne!
Sará pur questo un gioco
Diabolico, mendace?

MEPISTOFELE.

Ma tuttavolta
Torto, io credo, non ho.
PAUSTO.

Ti prego! ascolta, E mi sparmia la voce. Ognor ragione, Chi la vuol, la pretende, e mai non tace, Certo otterrà. — Ma vieni! Uggia, dispetto Del lungo cicalto Già provo. Il ver m' hai detto.

Hai ragion perché dartela, degg' io.

## GIARDINO DELLA MARTA.

MARGHERITA al braccio di FAUSTO, MARTA a quello di MEFISTOFELE. Passeggiano innanzi e indietro.

#### MARGHERITA.

Veggo come indulgente a me voi siete, Signor; come scendete Fino a me per confondermi.... Ma stile Quest'è dell'uom gentile Che corre il mondo. Oh male, So ben, può trattener la mia meschina Parola un uomo di si gran dottrina!

Credimi, del sapere universale Assai più mi diletta Un tuo sguardo, un tuo detto, o giovinetta. (Le bacia la mano.)

### MARGHERITA.

Che fate voi? baciar la mano mia? Si ruvida, schifosa? Signor, non avvi cosa, Per umile che sia, Ch' io non maneggi continuamente. Ho la madre sottile ed esigente.

(Passan oltre.)

#### MARTA.

E sempre, Signor mio, n' andate in giro?

# MEFISTOFELE.

Come il dovere e il traffico m' impone. Talor con un sospiro Lascio questo o quel loco; e pur ragione Vuol ch' io men vada.

#### RTA.

Nel bollor degli anni

Quell' andar vagabondo,
Non niego, assai ne piace:
Ma la età dei malanni
Vien presto; e solo al mondo
Avviarsi alla fossa,
Penso, con vostra pace,
Che far buon pro non possa
Ad uomo alcun.

## MEFISTOFELE.

Da lungi un tal pensiero
A me pur si presenta, e n' ho terrore.

MARTA.

A tempo dunque provvedete.

(Van oltre.)

#### MARGHERITA.

È vero :

Lontan dagli occhi, lontano dal core: Un abito è per voi la cortesia; Ma degni i vostri amici Di me più ne saranno, Chè più di me ne sanno.

FAUSTO.

Oh, quello che tu dici
Saper, fanciulla mia,
Credi, non è sovente
Che mera vanità di cieca mente!
MARGHERITA.

Come mai?

FAUSTO:

Che il candor, che l'innocenza, Che l'umiltà, che la nascita oscura, (I più bei doni della pia natura) Non abbiano giammai la conoscenza Del lor sacro valore?

MARGHERITA.

Basta che pochi istanti, o buon Signore, Pensiate a me. Pensare io posso a voi Lunghe e lunghe ore.

FAUSTO.

Passi molto solinga i giorni tuoi?

Si, la nostra famiglia è assai ristretta:

Tuttavia provvedervi un qualche poco Bisogna, Serva non abbiamo; io cuoco, Spazzo, cucio, e lavoro di calzetta. In tutta la giornata Un andare, un venire; e li mia madre Che per ogni cosetta arriccia il naso. E d' uopo non avria d' esser tirata, Chè noi saremmo al caso Di far più che fan gli altri. Abbiam dal padre Reditato un aver discreto e bello: Casino ed orticello Là fuori della porta. Or sollevata alquanto Son dalle brighe, Andato È mio fratel soldato: La mia sorella piccolina è morta. E che fastidi non erano i miei Con quella bimba! E pur l'amava io tanto, Che tormeli di novo io ben vorrei.

## FAUSTO.

Fu certo un angiolin quella bambina Se a te rassomigliava.

#### MARGHERITA.

Io l'allevai;

Me pure amava assai. Era venuta la bambina in vita Morto il babbo; e davam come spedita La mamma poverina,
Che nel letto languia. Con lungo stento
Alfin la si riebbe; oh, ma non era
Solo a pensar che desse alla digiuna
Creatura alimento!
Tanto che da me sola io fui costretta
A tirarmela su la bamboletta
Con acqua e latte; e mia
Mia propria diventò per tal maniera.
Io le solea far cuna
Del grembo; e starvi amava
La bimba, e sgambettava,
E grandicella, ogni di più, venia.

Purissimo diletto N' avrai gustato.

MARGHERITA.

E più d'una molesta
Ora per giunta l' La piccola culla
Stavami, nella notte, accanto al letto;
E moto non facea quella fanciulla
Ch'io non levassi dal guancial la testa.
Darle ber, collocarmela vicina
Dovea per acquetarla, o dal piumaccio
Balzar, quando vagiva, e per la stanza
Di su, di giù, ninnandola sul braccio,
Girarmi, e far la danza;
E poi di gran mattina

Correre al lavatoio, indi al mercato, E dal mercato al focolare; e via, Via così tutti i giorni. Or ben vedete, Signor, che un' allegria Questo viver non è; ma poi più grato Ci torna il pan, più grata la quiete. (Passano innanzi.)

#### MARTA.

Son le povere donne a mal partito
Nel far d'uno smogliato un convertito.

MERISTOFELE.

Mettermi sulla via della ragione Potrebbe, o mia Signora, Una femmina tal che il paragone Sostenesse con voi.

#### MARTA.

Sincero e netto!

Nulla trovaste ancora,

Nulla che vi destasse un qualche affetto?

« Un proprio focolare, Una donna dabbene, Son oro e perle preziose e rare. » Così canta il proverbio.

# MARTA.

E ciò sta bene.

Ma chiedervi io m' intesi, Se mai voglia vi punse....

#### MEFISTOFELE.

Ognor cortesi Accoglienze trovai dovunque io gissi.

MARTA.

Se nel cor vostro, io dissi,
Alcun serio pensiero ebbe mai loco?..

MEFISTOFELE.

Lo scherzar colle donne è un tristo gioco.

MARTA.

Ah, voi non m'intendete!

MEFISTOFELE.

E n' ho dolore!

Intendo nondimen che siete un fiore....

Di vera cortesia!

(Passa oltre.)

FAUSTO.

Dimmi, angioletta mia! M'hai tu riconosciuto Quando entrai nel giardin?

MARGHERITA.

Non ve ne siete

Di subito avveduto? Gli occhi io pure abbassai.

FAUSTO.

E perdonato m' hai L' audacia che mi presi, e le indiserete Parole mie, nel punto Che tornavi dal Duomo?

#### MARGHERITA.

Io sgomentata

Rimasi. Un caso tal non m' era giunto

Dacche son nata.

Sparlar del mio contegno

Nessun potea. « Che forse un qualche segno Trovasse in me quel giovine Signore D'impudenza, d'audacia; e quel coraggio D'affrontarmi gli desse, e farmi oltraggio? » Così pensavo; e pur, nol so mentire, Un non so che nel core

Sentia che vi scolpava;

E meco io mi sdegnava Che sdegnarmi con voi di quell'ardire Con più dispetto non sapea.

FAUSTO.

Mia vita!

# MARGHERITA

(coglie un fiore a stella e ne strappa ad una ad una le foglie).

Lasciate!

FAUSTO.

Oh che fai dunque? un mazzolino?

MARGHERITA.

Un gioco.

FAUSTO.

E qual?

#### MARGHERITA.

Via, via! Sarei schernita

Da voi.

FAUSTO.

Ma che dicendo

Vai tu? Non ti comprendo.

MARGHERITA

(segue a bisbigliare).

M' ama.... non m' ama.... m' ama.

FAUSTO

(la contempla).

Angiol divino!

MARGHERITA.

M' ama.... no.... si.... no.

(Strappa l'ultima foglia e con viva gioja grida.)

M' ama!

FAUSTO.

Oh fa', mia cara,

Fa' che il linguaggio arcano
Del tuo gentil fioretto
L' oracolo ci sia, ci sia la chiara
Voce d'un nume!... Ei t' ama! Oh di! concetto
Hai tu di questo Ei t' ama?

MARGHERITA.

Io vengo meno!...

FAUSTO.

No, non tremar! Di queste

Mani la stretta, e questi occhi di foco Ti rivelino ciò che labbro umano Non ti potrebbe rivelar: quel pieno Abbandono di noi, quella celeste Voluttà, che ne fin, ne fisso loco Trovar mai può; che debbe eternamente Durar, perchè saria la disperanza Sola il termine suo.... No, no! ne meta, Ne fin....

(Margherita gli stringe la mano, poi se ne scioglie e fugge. Fausto rimane alquanto pensoso e poi la segue.)

### MARTA.

La notte avanza.

MEFISTOFELE.

E noi, Signora, prenderem commiato.

# MARTA.

Di trattenermi ancor sarei ben lieta, Se non che troppo trista abbiam la gente; E'par che sfaccendato Qui sia ciascuno, e meglio a far non trovi Che spiar del vicino i fatti e i detti. Direi che poco giovi Fin l'essere guardinghi e circospetti.... E la piccola coppia?

#### MEFISTOFELE.

Or ora il calle Della pergola ha preso, e n' è sparita Dagli occhi. Oh le volubili farfalle! MARTA.

Parmi che a lui sgradita Ella non sia.

MEPISTOFELE.

Ned egli a lei del pari. Caso, Signora mia, non de' più rari.



# CASETTA NEL GIARDINO.

MARGHERITA v'entra d'un salto, si cela dietro l'uscio col dito alla bocca, e guarda per la fessura.

MARGHERITA.

Egli vien!

FAUSTO.

Ti volevi, o furbacchiotta,

Beffar di me; ma vedi!

T' ho colta alfin.

MARGHERITA

(lo abbraccia e gli rende il bacio).

Mel credi;

T' amo di cor.

MEFISTOFELE (picchia).

FAUSTO.

Chi batte?

MEFISTOPELE.

Un buon amico.

FAUSTO.

Un animal!

MEFISTOFELE.

Vi dico

Che tempo è di partir.

MARTA.

Signore, annotta.

FAUSTO.

Condurvi a casa vostra osar poss'io?

E poi la mamma!... Addio!

Addio, se di partir costretto io sono.

Addio, Signori!

MARGHERITA. In breve

Ci rivedremo, non è ver?
(Partono Fausto e Mefistofele.)

MARGHERITA

(per via).

Dio buono!
Qual uom! Che mai conoscere non deve?
Tutta per la vergogna io mi confondo
Nel suo cospetto, e a quante
Cose mi dice ognor di si rispondo.
Io non son che una povera ignorante;
E che possa trovar ne' modi miei,
Da vero io non saprei.

# FORESTA E SPELONCA.

#### FAUSTO.

Tutto, o Spirto sublime, a me largisti, Tutto quanto io posseggo, e non invano Mi svelasti nel foco il tuo sembiante. Da te sulla natura ebbi l'impero. E virtù di sentirla e di goderne: Nė già qual freddo ammirator soltanto Contemplarla mi dài; mi dài nell' imo Del suo grembo mirar, come nel seno D' un amico fedele. Innanzi agli occhi Tu mi schieri i viventi, ed insegnando Mi vai, sia nei silenzi delle selve, Sia nell' aria o nell' acqua, i miei fratelli. E quando rugge ed imperversa il nembo Per la foresta, e gli abeti giganti Schiantano, ruinando, i rami, i bronchi Delle piante vicine, e manda il monte, Alla grave caduta, un sordo tuono, La tua man mi conduce ad una queta

Spelonca, ove me stesso a me tu scopri;
Ove arcani profondi e portentosi
S' aprono al senno mio. Consolatrice
La casta luce della luna irraggia
Le mie pupille, e dall' irte pareti
Della roccia, e dall' umida boscaglia
Mi balenano incontro argentei spettri
Di età che già passaro, e l' acre gioia
Temprano in me del meditar.—

Che nulla di perfetto all' uom fu dato.
Con questa volutta che più vicino
Mi fa sempre agli dei, tale un compagno
Darmi a te piacque, che spiccar dal fianco
Mai non potrò, benche freddo, protervo
M' invilisca a me stesso, e con un soffio
De' labbri suoi disperda ogni tuo dono.
D' una voglia sfrenata egli m' accende
Per quella vaga immagine di donna,
Tanto che dalla brama impetuoso
Corro al diletto, e rinfiammar la brama
Pur nella ebbrezza del diletto io sento.

Ma sento

## MEFISTOFELE

(s' avanza).

Stanco di cotal vita ancor non sei, Che produrla ti piace in lungo, in largo Così? Del farne saggio io non ti biasmo, Per gustar poi del novo.

#### FAUSTO.

Affaccendato D'altro, affè, ti vorrei, che del venirne A turbar la mia buona ora di pace.

MEFISTOFÉLE.

Via, via!... Di tutto core io qui ti lascio: Non dirmelo sul grave. E' non m' è troppa Perdita un tal lunatico, arruffato, Pazzo compagno; aver da mane a sera Le braccia in moto, nè spiar sul naso Del garbato Signor ciò che gli gusti O disgusti!

## FAUSTO.

Perdio! la giusta corda Tocca costui! M' annoja, e vuol per giunta Che lo ringrazi.

## MEFISTOFELE.

Ma qual vita adunque,
Povero figlio della polve, avresti
Senza me trascinato? I capopiedi
Della tua fantasia guariti io forse
Da gran tempo non ho? Nè tu saresti,
Ove stato io non fossi, oggi dal mondo
Bello e sfumato? Che fai qui nascosto
Nei crepacci del monte e nelle tane
Come un misero gufo? E dl! qual manna
Suggere credi tu dalle stillanti
Roccie e dai muschi imputriditi? Un rospo

Sei? Da vero, è piacevole il diporto! Mi sai tu sempre di dottor.

FAUSTO.

Non puoi Tu concepir qual nova, intima possa Questo errar solitario in me trasfonda. Che se tu ne potessi esser presago, Ben saresti dimon da invidiarmi Tanta felicità.

#### MEFISTOFELE.

Si, più che umana
Felicità! Tra i sassi e la rugiada
Giacer di notte buja, e cielo e terra
Voluttuosamente in un amplesso
Stringere, in nume rigonfiarsi, e pieno
D'un arcano presagio, entro i segreti
Penetrar della terra, e tutta in petto
L'opra sentirsi delle sei giornate;
Goder non so che cosa, insuperbito
Della propria potenza; ad amorose
Estasi abbandonarsi in grembo al Tutto;
E il figlio della creta andato in fumo,
Chiuder quest' alta intuizion....

(Con un gesto.)

Non oso

Dirtelo il come.

FAUSTO. Oibò! nè ti vergogni?

#### MEFISTOFELE:

Veggo che non ti gusta; e con ragione Quell' oibò proferisci. Ai casti orecchi Bisbigliar non si dee ciò che non ponno I casti cuori rifiutar, Ma sia! Ti consento il piacer di quando in quando Di mentire a te stesso: a lungo il gioco Non dee però durar. Tu sei di novo Respinto addietro, e, se più stai, demenza, Angoscia e raccapriccio avran lo scettro Del tuo povero core. - Or basta. - Intanto La tua cara è laggiù. Tristezza e noja Tutto le dà, nè sciogliersi un momento Può da te coi pensieri. È così forte L' amor ch' ella ti porta! Uguale a rivo Che impetuoso per disciolte nevi Rompa le dighe, l'incendio amoroso Prima in te divampò, poi ne versasti La piena inondatrice entro il suo core, Ed ora il tuo ruscel di novo è secco. Parmi che in vece di regnar fra boschi Dovesse il mio magnanimo Signore Rispondere all' amor della languente Ghituccia. Eterno, doloroso il tempo Le par. Siede al balcone, e mira il corso Delle nubi che passano sui vecchi Spaldi della città. « Fossi un augello! » Tutto il di canterella e molta parte

Della notte. Ora è gaja, ora, e più spesso, Malinconica; a volte in pianto scoppia, Poi calmarsi ella pare.... e sempre amante! FAUSTO.

Serpe! serpe!

MEFISTOFELE

(fra sè).

Si, si, pur che ti avvinghi!

Levati, iniquo, di costà! Non farmi La bella donna rammentar! Nei sensi, Quasi sedotti, non destar la brama Delle dolci sue membra.

MEFISTOFELE.

E che gran male Te ne verria? Lontano ella ti crede, E già quasi le sei.

FAUSTO.

Le son vicino! Ma se lungi pur fossi, io nè lasciarla Nè obbliarla potrei. Fin del Signore, Quando tocca i suoi labbri, invidio il corpo.

MEFISTOFELE.

Buono! Io pur due bellissimi gemelli Spesso t'invidïai, che fra le rose Pascendo van.

FAUSTO.

Ti scosta, o vil ruffiano!

#### MEFISTOFELE.

Carino il mio Signore! Egli m' oltraggia, lo me la rido. Il Creator de' putti E delle putte al nobile mestiero Degnò pur metter mano, e d'accoppiarsi Diè lor comodità. Da ver la grande Sventura! Andarne della tua diletta Alla stanza tu dèi, non alla morte. FAUSTO.

Ma le gioje del ciel nelle sue braccia Che sono mai? Fa' pur ch' io mi riscaldi Stretto a quel seno, la miseria sua Sentir non ne dovrò? Fuggiasco io forse Non son? privo di tetto? un mostro umano Che non ha meta, ne riposo? un' onda Che freme e si precipita da questa A quella roccia, e con impeto cieco Corre a gettarsi nell' abisso?... Ed ella, Ella invece coi puri ingenui sensi D' una bambina s' accogliea tranquilla Entro il solingo casolar d'un' alpe, E le cure dimestiche soltanto Ne occupavan la mente, e lieta ell' era Di quel piccolo mondo abitatrice. Ed io, l'odio del cielo, il maledetto, Nol potei comportar. Le rupi avvinsi, Le capovolsi, e lei colla sua pace V' ho seppellita. Inferno! Era dovuta

Questa vittima a te. Mi accorcia dunque, Demonio, il tempo dell'angoscia, e quanto Dee seguir, segua tosto. Il mio destino Si confonda col suo, tanto che insieme Ella ed io discendiam nella vorago.

MEFISTOFELE.

Come bolli di novo e ti rinfochi!
Va', va', povero matto, e la consola!
Dove uscita non vede un cervellaccio
Immagina la fin. Ma viva il forte
Che giammai di proposito non muta!
Tu mi sei quanto basta indiavolato;
E cosa più ridicola e scipita
D' un dimon che disperi io non conosco.

## MARGHERITA ALL' ARCOLAJO.

# Cameretta della MARGHERITA. (Sola all' arcolajo.)

Grave è il mio cor, rapita La pace, o dio, mi fu: Ah, ritrovarla in vita Io non potrò mai più!

Se non mel veggo a canto

La tomba ho innanzi a me:
È tutta, è tutta un pianto

La terra ov'ei non è!

# Travolto una funesta

Demenza il senno m' ha; La povera mia testa Più ragionar non sa.

Grave è il mio cor, rapita La pace, o dio, mi fu: Ah, ritrovarla in vita Io non potrò mai più! Alla finestra mia

Sol per vederlo io sto,

Sol per trovarlo in via

Fuor del mio tetto io vo.

Oh quel suo nobil viso, Quel portamento altier! E di quegli occhi il riso, Il magico poter!

E quel suo dir che l' alma Trae dolcemente a sè! Quel giunger palma a palma, E quel suo bacio!... oimè!

Grave è il mio cor, rapita

La pace, o dio, mi fu:

Ah, ritrovarla in vita

Io non potrò mai più!

Con infinito affetto

A lui s' avventa il cor!...

Oh premere sul petto

Me lo potessi ognor!

Baciar me lo potessi Quanto n' avrei desir, E ne' suoi lunghi amplessi, Ne' baci suoi languir! Credo far cosa grata agli amatori della musica, presentando loro la romanza della GHITA ALL'ARCOLAJO nelle note che il mio caro amico Vincenzo Lutti, giovane in quest'arte espertissimo, a mia preghiera compose.

































## GIARDINO DELLA MARTA.

### MARGHERITA E FAUSTO.

### MARGHERITA.

Prometti, Enrico mio?

FAUSTO.

Tutto ch' io possa.

### MARGHERITA.

Or ben, rispondi. Come stai di Fede? Tu sei buono, amorevole, ma troppo, Cred' io, non te ne curi.

# FAUSTO.

Anima cara,

Non ne parliam. Che buono io sia tu senti; Si, darei volentieri e sangue e vita Per quanti mi son cari, ed a nessuno Ruberei la sua fede e la sua chiesa.

## MARGHERITA.

Ma giusto ciò non è; poichè si debbe Credere.

FAUSTO.

Che? si debbe?

#### MARGHERITA.

Ah, s' io tenessi

Su te qualche poter!... Tu non accosti I santi Sacramenti.

## FAUSTO.

Io li rispetto.

Non li cerchi però. Da lungo tempo Alla messa non vai, nè ti confessi. Credi in Dio?

### FAUSTO.

' Chi dir osa : Io credo in Dio ? Chiedilo ai sacerdoti.... ai sapienti Chiedilo, e befferan colla risposta La tua domanda.

# MARGHERITA.

In Dio dunque non credi? FAUSTO.

Viso d'amor! frantendermi non dèi.
Chi dargli un nome e confessar potrebbe :
« Io credo in lui » ? qual animo che senta,
Proferir temerario : « In lui non credo » ?
Non comprende egli tutto e nol sorregge?
Noi due, sè non abbraccia ? Il cielo immenso
Non s' incurva lassù ? Quaggiù la terra
Immobile non posa ? Ed astri eterni,
Con pupille amorose a noi converse,
Per lo spazio non van? Negli occhi tuoi

L'occhio mio non si specchia ? Ed una piena Nel cor, nel capo rifluir non senti Che, palese ed occulta, a te d'intorno S'agita, si commove in un perpetuo Mistero? Oh tutta l'anima riempi, Per grande, incomprensibile che sia, Di questa piena, e quando interamente Beata esser ti creda, o ben supremo, O cor, se più l'aggrada, o amore, o Dio Chiama l'estasi tua. Non è parola Che tanto esprima: il sentimento è tutto. Rombo, fumo la voce, onde il sereno S'intorbida del cielo.

### MARGHERITA.

È bello, è buono Quanto mi dici. Il Parroco sermona Presso a poco così; ma differenti Ne sono alquanto le parole.

### FAUSTO.

Ovunque Splenda il lume diurno, i cuori umani Lo dicono, o fanciulla, in lor favella; Nè dirlo io posso nella mia?

### MARGHERITA.

Che nulla, Nell' udirti parlar, ci sia di male Quasi io direi, ma pur non m'è la cosa Limpida quanto basta: un buon cristiano Tu non sei.

FAUSTO.

Bimba cara!

MARGHERITA.

E da gran pezza Mi addolora il vederti in compagnia Di colui!

FAUSTO.

Di colui?

MARGHERITA.

Sì, di quell'uomo Che t'è sempre alle coste. Io lo detesto Dal profondo dell' anima. Trafitta. Dacchè vivo, io non fui sì dentro al core Come dal ceffo di quell' uom.

Bambina

FAUSTO. Mia, no, nol temer.

MARGHERITA.

Mel perdoni.

La sua presenza Mi rimescola tutta. Io per natura Amo i simili miei; ma quanto, Enrico, Mi consola il tuo sguardo, in me quel viso Desta altrettanto raccapriccio. Un tristo Egli mi par. Che Dio, se gli fo torto,

#### FAUSTO.

Nel mondo esservi denno Di tai nottole ancora.

### MARGHERITA.

Io non potrei
Vivere co' suoi pari. Ogni qualvolta
Mette un piè sulla soglia, intorno ei guata
Con un far tra beffardo e corrucciato.
Si vede ben che di nulla gli cale;
E che non ami creatura il veggo
Sculto sul volto suo. Nelle tue braccia
Così libera, aperta io m' abbandono,
E, lui presente, una mano di gelo
Mi serra il cor.

FAUSTO
(fra sè).
Bell' angelo presago!
MARGHERITA.

Il mio ribrezzo è tal, che se fra noi Quell' uom si pone, non mi par d'amarti Più come pria, nè dire una preghiera Potrei quando m'è presso, e mi s'agghiaccia L'anima. Credo che tu pure, Enrico, Proverai questo senso.

FAUSTO.

Antipatia

V' hai tu.

#### MARGHERITA.

Debbo scostarmi.

## FAUSTO.

E mai non posso Una sola, una breve ora tranquilla Stringerti al seno, e versar nella tua L'anima mia, confusi in un amplesso?

Pur che sola io dormissi! Oh ben vorrei Lasciarti in questa notte il chiavistello Dell' uscio aperto; ma leggero ha il sonno La madre mia. Se cogliermi potesse, Morta a' pie' le cadrei.

MARCHERITA

### FAUSTO.

Pensiero alcuno, Vita mia, non ne aver. Quest' ampolletta Prendi. Ne mescerai tre sole gocce Nella bevanda della madre, e tosto Gitterà la natura in un sopore Dolce, profondo i sensi suoi.

## MARGHERITA.

· Qual cosa Non farei per piacerti! Io non sospetto Che nuocere le possa.

# FAUSTO.

E te lo avrei Consigliato, o mia cara?

#### MARGHERITA.

Una segreta

Forza mi piega al tuo voler, se gli occhi Fiso, Enrico, ne' tuoi. Già tanto e tanto Feci per te, che nulla o poco assai Mi rimane da far.

(Parte.)

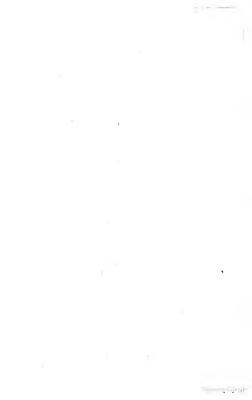

# FAUSTO E MEFISTOFELE.

MEFISTOFELE (entra).

Ouella bertuccia

Se ne andò?

FAUSTO.

Ci spiasti, o sciagurato?

N' ascoltai per minuto ogni cosuccia.
Voi foste, Dottor mio, catechizzato;
E spero che il sermon vi renda saggio:
Mirano le fanciulle al lor vantaggio:
Se devoto, se credulo è l'amico,
Se ligio all' uso antico,
Pensano: « Dacché fede in ciò ripone,
A noi la darà pure il semplicione. »

Mostro! Non vedi tu come ripiena Della sua Fè quest' anima innocente, Di quella Fè che sola La nudre e la consola, Provi una santa pena Per l'uom dell'amor suo, di cui presente La perdita immortale?

MEFISTOFELE.

Oh come a gioco,

Sentimental, voluttuoso amante, Ti prende una bambina!

FAUSTO.

Va', sozzo aborto di sterco e di foco!

MEFISTOFELE.

E come è sopraffina
Conoscitrice di fisionomia!
Nella presenza mia
Divien, non so perchè, tutta tremante;
Spira un ribrezzo arcano
La mia maschera in lei. Nel suo concetto
Un genio io son.... Satáno,
Fors' anco in carne e in ossa. —
E questa notte?

FAUSTO.

Che caler ten possa

Non so.

MEFISTOFELE.

N' avrò per altro il mio diletto.
(Partono.)

# ALLA FONTANA.

## LISETTA E MARGHERITA.

LISETTA.

Nulla t' han detto, o Ghita, Di Barberina?

MARGHERITA.

Nulla. Io fra la gente

Uso di rado.

LISETTA.

Cosa certa! Udita Oggi io l'ho da Sibilla. E dalli, dalli, V'incappò finalmente Con quel suo far da nobile signora!

MARGHERITA.

Come?

LISETTA.

Tel dico in breve:
Si nudriscono in due se mangia e beve.

MARGHERITA.

0 dio!

### LISETTA.

Spiccarsi un' ora
Da colui non sapea:
Sempre ai passeggi, ai balli,
Alle gite in campagna ed ai banchetti
Col damo; e primeggiarvi ella dovea.
Di vini, ad ogni tratto, e di confetti
Da lui servita.
Una beltà che non avesse uguali
La si tenea; rossore
Pur d'accettar regali
Non sentia la sfacciata... Un carezzarsi
Fra loro, un baciucchiarsi
Di continuo.... E, per fartela finita,
Così perduto ha il fiore.

Povera crëatura!

## LISETTA

O chel Tu la compiangi? Al fuso, all'ago
Noi la notte stavam, ne mai d' un passo
Spiccarcene la madre e andarne a basso
Ci lasciava; e colei col suo bel Vago
Sedea teneramente
Sulla panca dell'uscio, o per l'oscura
Volta si rimpiattava;
Ne l'ora a lei sembrava
Lunga di troppo. Il fio
Pagare oggi dovrà del suo mal fatto,

E il cilicio indossar del penitente.

MARGHERITA.

Il giovine, cred' io, La sposerà.

LISETTA.

Sposarla? Ah, non è matto!
Trova in ogni paese un mariuolo
Svaghi quanti ne brama. Ha preso il volo.
MARGHERITA.

Oh, questo non è bello!

LISETTA.

Dovesse anche l' anello
Darle colui, stracciata
Verrà dalla ciurmaglia
Quella sua ghirlandaccia, e noi l' entrata
Della sua casa spargerem di paglia.

(Parte.)

MARGIERITA

(andando a casa).

Oh come, oh come un giorno
Fui balda in censurar, se nell' errore
Vedea cader qualche povero core!
Pareami che la voce
Del biasmo e dello scorno
Fioca troppo avess' io pe' falli altrui!
E quanto, al mio giudicio, erano bui!
E per meglio anneririi una gran cura
Mettea; nè mai la tinta

M' era a bastanza scura; E segni molti mi facea di croce, Di me paga e contental... Io stessa or sono Tutta peccato.... Oime! chi mi v' ha spinta Amabile era tanto e tanto buono!

## SPALDI.

(Entro un cavo della muraglia l' immagine di Maria dolorosa. Vasi di fiori le stanno a piede.)

### MARGHERITA

(mette fiori freschi ne' vasi).

Ah, china, china, Benigna e pia.

O madre del dolor, la tua divina Fronte, e contempla la miseria mia!

Colla spada nel petto e da infinita Doglia ferita, Tu levi al Figlio, Vicino a morte, il ciglio.

Al Padre miri,

E dal profondo core

Ver lui sospiri

Pel suo, pel tuo dolore.

V' è mai chi possa
Lo strazio immaginar che fin nell' ossa
Mi pènetra e tortura?
Ciò che impaura
Il mio povero core o lo consola?
Tu sola il puoi, tu sola!

Ovunque io movo,
Dolor, dolor ritrovo;
E torno appena
Sotto il mio tetto,
Che piango, piango, piango, e dalla pena
Mi scoppia il petto.

I vasi miei di lagrime ho bagnati Quando sulla finestra, a' primi albori, Per te spiccati, Maria, n' ho questi fiori.

Il sol mettea

Nella mia cameretta il primo lume,
E sulle piume
Coll' anima angosciata io già sedea.

Deh! salvami, o Divina,

Dalla vergogna e dalla morte, e pia
Lo sguardo inchina
Sulla miseria mia!

### MORTE DI VALENTINO.

Notte.

(Strada avanti la porta della Margherita.)

VALENTINO soldato, fratello della Margherita.

Quando ad una combibbia mi sedea. Dove boriano molti, ed i compagni Non finian di lodarmi a gozzo enfiato Il fior delle ragazze, e nei bicchieri Tuffavano le lodi, appuntellando ll mio gomito al desco; io me ne stavo Nella mia piena sicurtà tranquillo, Silenzioso ad ascoltar quel rombo Di vanterie Lisciandomi la barba Poscia con un sogghigno, e brancicata La mia tazza, dicea: « La pensi ognuno Come gli va, ma nel paese nostro Non è chi della mia buona Ghituccia Sostenga il paragon: quella ragazza N' è la cima, o signori. » E d' ogn' intorno Un tintin si levava. « Egli ha ragione, » Sbraitavano molti; « essa è la perla

Delle brave fanciulle; » e i vantatori Stavano zitti. Ed or!... pelarmi il ciuffo Ora io vorrei! vorrei nella muraglia Dar la testa! Ogni ciuco impunemente Con frizzi sanguinosi e colle fiche Mi può svillaneggiar quanto gli piace; Chè starmene degg' io coll' acqua in bocca, Come un cattivo debitor, costretto A sudar freddo per ogni parola Anche detta a casaccio. E quando pure Picchiarmeli io volessi, e loro il capo Spaccassi, io sbugiardar non li potrei. -Chi vien di là? Chi striscia a questa volta? Se non erro, son due. Fosse quel tale! Il cor gli caverei!... Si, per l'inferno, Vivo di man non m'uscirebbe!

# FAUSTO E MEFISTOFELE.

FAUSTO.

Osserva

Attraverso il balcon della vicina Sacristia tremolar la fiammicella Della lampada eterna ognor più fioca, Più fioca, ed affollarvisi d' intorno Le ténebre. Così nel petto mio Sempre più si fa notte.

MEFISTOFELE.

Io per opposto L' immagine mi do d' uno stremato Micin che salta giù dal focolare, Poi dolcemente si stropiccia al muro. Se mi levi un pochin di giunterla, Un pochin di lussuria, una persona Tutta onesta son io. Mi brilla il core Al soave pensier che s' avvicina La magnifica notte di Valburga! Sarà dopo diman. Perchè si vegli Almen là si conosce.

FAUSTO.

E quel tesoro

Ch' io vidi folgorar laggiù nel fondo, Tra poco apparirà?

MEFISTOFELE.

D' aprir lo scrigno

Presto avrem la dolcezza. Io, non è guari, V'ho messo un occhio, e vi sbirciai di molti Bei tàlleri del Reno.

FAUSTO.

E non un vezzo,

Un anel per la mia cara Ghituccia?

Qualcosa io v' adocchiai che somigliava Ad un filo di perle.

FAUSTO.

Ottimamente!

Duolmi se a mani vuote io mi presento
All' amor mio.

MEFISTOFELE.

Però m'ho fitto in capo Che dolor non ti dia l'averne a macca Qualch' altra coscrella. — Ora che il ciclo Tutto quanto è stellato, udir tu dei Il mio capolavoro. Una canzone Moral cantarle io vo', perchè le vada Più sempre in visibilio il cervellino.

> (Canta sul liuto.) Che fai qui, Lena? L' aurora appena

Nel cielo è sorta, E stai del Vago già sulla porta?

Lenuccia bella,
Se ancor pulzella
Lå dentro vai,
Bada! pulzella non ne uscirai.

Ragazze care,
Fatto l'affare,
Felice notte!
All' erta dunque, mie sempliciotte!

Non debbe amore
Rubarvi un fiore,
Prima che il Bello
Non v'abbia in dito posto l'anello.
VALENTINO
(d'avanza).

Che zimbelli tu qui, per mille mondi, Dannato cacciasorci? Il colascione Prima all'inferno, e chi lo raschia poi.

La chitarra è già rotta: e' non si vuole Badarvi più; ma bada alla tua nuca. (A Fausto.)

Non date indietro, sor Dottor! Coraggio! Fuori la daga, ed a ferir soltanto Badate. Io paro. VALENTINO.

Para questa!

MEFISTOFELE.

Certo

Che sì!

VALENTINO.

Questa!

MEFISTOFELE.

La paro.

VALENTINO.

È col demonio Ch' io lotto?... Oh che mi accade? affaticata Già mi sento la mano.

MEFISTOFELE

(a Fausto).

A voi! colpite!

VALENTINO (cade).

Ah!

MEFISTOFELE.

L'alocco è ammansato. Ora sbrattiamo Tosto di qui. Fra poco « All'assassino! » Si griderà. Stricarmi agevolmente Col Bargello potrei; ma coi Giudizj Criminali, altro affar.

MARTA (alla finestra).

Soccorso! ajuto!

#### MARGHERITA

(alla finestra).

Lumi!

MARTA

(come sopra).

Un gran tafferuglio! Alterchi, grida, Percosse....

POPOLO.

Un morto giace qui.

MARTA (uscita di casa).

Fuggiti

Se ne sono i colpevoli?

MARGHERITA

(uscita anch' essa).

Chi giace?...

POPOLO.

Il figlio di tua madre.

MARGHERITA.

O santo Iddio, Ouale sventura!

VALENTINO.

Io muojo.... è presto detto, E fatto anche più presto. A che mi state, Femmine, intorno piagnolando? Accosto

Fatevi, e m' ascoltate. (Tutti gli si avvicinano.)

Il vedi, o Ghita!

Tu se' giovine ancora, e poco esperta Fin qui: le cose tue vanno alla peggio, Fra quattr' occhi tel dico. Una bagascia Tu sei; ma sappi farlo il tuo mestiere.

MARGHERITA.

Fratello, o Dio! che dici mai? VALENTINO.

Da banda Domeneddio! Pur troppo il fatto è fatto, E ciò che debbe seguirà. La tresca Cominciasti con uno in segretezza; Altri succederanno; e quando t'abbia Una dozzina, tu sarai di tutta La città. La vergogna appena nata Vien furtiva nel mondo, e tien coperti Col velo della notte orecchi e capo. La si vorrebbe seppellir; ma cresce, Ed al lume del di si mostra in breve Nuda com' ella nacque, e non più bella; Anzi quanto più laida e ributtante Si fa, tanto più cerca il vivo lampo Del sole. - Io veggo avvicinarsi il giorno In cui tutti gli onesti cittadini Torcano, landra svergognata, il viso Da te, qual da cadavere fetente. Chè se gli occhi levassero ne' tuoi, Scoppiar ti sentiresti il cor nel petto. Non avrai vezzi d'or, nè ti vedranno

Nella chiesa agli altari inginocchiata, Nè con trine alle feste ed alle danze; Ma fra storpi e accattoni in un oscuro Spedale acchiocciolata; e quando in cielo Ti si perdoni, maladetta in terra Sempre sarai.

MARTA

La vostra anima a Dio Raccomandate! Accrescere il suo peso Con bestemmie vi piace?

TINO.

Ah, s' io potessi Metterti in brani, o lurida mezzana, Forse al perdon di tutte le mie colpe Largo dritto otterrei!

MARGHERITA.

Fratello!... O pena

D' inferno!

VALENTING

Smetti il piagnisteo, ti dico. Tu m' hai trafitto d' un colpo mortale, Nel di che dall' onor ti sei divisa. Al Signore io men vo, traverso il sonno Della morte, da prode e buon soldato.

(Muore.)

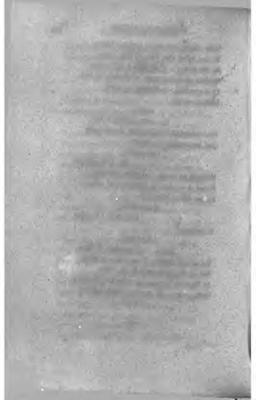

### DUOMO.

Si officia. Organo e Canto.

# MARGHERITA fra il popolo. SPIRITO MALIGNO.

SPIRITO MALIGNO.

Come da quel che sei Altro, o Ghita, eri tu quando all'altare T' accostavi innocente, e su quel tuo Logoro libricciolo Mormoravi preghiere, il cor diviso Tra i ninnoli e il Signore! Ed ora, o Ghita, Dove hai posto il tuo capo? e qual delitto Sull' anima ti pesa? Preghi tu per la madre, Che in lunghe, in lunghe pene 1 Passò dal sonno Per colpa tua? Qual sangue Alla tua soglia? E cosa Qui sotto al cor non hai Che s'agita, che cresce Per tuo, per suo tormento,

 $<sup>^{\</sup>mbox{\scriptsize 1}}$  Cioè, passò alle pene del purgatorio perchè morta senza confessione.

Col presagio crudele Del suo presto apparir?

MARGHERITA.

Dio, Dio! potessi

Cacciar questi pensieri, Che van di sù di giù per la mia testa Contro di me!

CORO.

« Dies irae, dies illa

» Solvet sæculum in favilla. » (Organo.)

SPIRITO MALIGNO.

Rabbrividisci! Squilla La tromba, e si commovono i sepoleri; E quel tuo cor dal cenere si desta Della sua calma, e in fiamme Dolorose divampa.

MARGHERITA.
Foss' io fuora di qui! Par che il respiro
Quest' organo mi strozzi, e questo canto
Mi strappi il cor dal petto.

coro.

« Judex ergo cum sedebit,

- » Quidquid latet apparebit,
- » Nil inultum remanebit. »

  MARGHERITA.

Oh, quale angoscia! I pilastri mi serrano, la vôlta Mi rovina sul capo.... Aria!

### SPIRITO MALIGNO.

Va! fuggi

Pur; ma la colpa e la vergogna occulte Rimaner già non ponno. Aria tu cerchi? Luce? Te sciagurata!

## CORO.

- « Quid sum miser tunc dicturus?
  - » Quem patronum rogaturus » Cum vix justus sit securus? »

SPIRITO MALIGNO.
L'anime sante
Guardar non ti vorranno, e quelle pure
bi stenderti la mano avran ribrezzo.
Te sciagurata!

### CORO.

« Quid sum miser tunc dicturus? »

L' ampolletta, o vicina....

(Sviene.)

---

make the state of the state of

The second secon

Accounting to the second of th

Spring The North Street and Artists of The Street and Artists of the Springer of The Street and Artists of the Springer of

40.00.1

NOTTE DI SANTA YALBURGA. -



## NOTTE DI SANTA VALBURGA.

monti del Harz. Dintorno dello Schierke ed Elend.

#### MEFISTOFELE E FAUSTO.

#### MEFISTOFELE.

D' un manico di scopa hai tu bisogno? Per me, del più gagliardo ed agil becco M' auguro il dosso. Ancor da questo punto N' è la mèta lontana.

## FAUSTO.

Il mio nodoso
Baston, sin che fatica a piè non sento,
Mi serve egregiamente. A che la strada
Abbreviar? Discendere da questo
Labirinto di valli, e poi di novo
Salir su per le roccie, onde il torrente
Va con fremito eterno a riversarsi
Nei profondi burroni, ecco il diletto
Che m'allevia l'andar. La primavera
Sveglia già le betulle, e fin l'abete

Ne sente la virtù: non la dovranno Sentir le membra umane?

#### MEFISTOFELE.

Io nulla al tutto Provo di questo. Il verno è nel mio corpo; Vorrei sul mio sentier la neve e il ghiaccio. – Come in ciel malinconico si leva Quel mezzo disco di rossiccia luna! Ci schiara così mal che sempre intonpi 0 d'un tronco o d'un sasso il piè ritrova. Un fatuo foco chiamerò. Ne veggo Uno appunto laggiù che lietamente Arde e sfavilla. — Amico! a noi ne vieni. A che getti al deserto i raggi tuoi?

Ne illumina il cammin; te lo dimando Per cortesia.

### FUOCO FATUO.

Di vincere ho speranza, Per rispetto di voi, la mia leggera Natura. I pari miei, di consueto, Volano a sghembo.

## MEFISTOFELE.

Oh che! tu mi vorresti
L' uomo imitar? Via dunque, e tienti dritto,
In nome del demonio, o ch' io d' un soffio '
Ammorzerò quel tuo guizzo di vita.
FUCC FATIO.

È facile notar che voi qui siete

Il padrone di casa. Io di buon grado Vi serviro. Ricordovi soltanto Che pazza, spiritata è la montagna Oggi; e poi che vi debbe un fatuo lume Fino al giogo scortar, filate grosso.

FAUSTO, MEFISTOFELE E FUOCO FATUO (cantano a vicenda).

Noi battiam le oscure vie Date ai sogni, alle malie; Fatti onor! che la tua luce Pel cammin ci sia buon duce, Fin che siam sulla deserta Vastità della grand' erta.

Come tutte, ad ogn' istante,
Fuggon piante e fuggon piante!
Come gl' irti, alpestri massi
Si fan curvi ai nostri passi!
E che scoppj singolari
Metton fuor dall' ampie nari!

Via per sassi e per piote
Calan rivoli e torrenti.
Ma quai note
Malinconiche son queste?
Armonle d'un di celeste,
Suon d'amor che ne richiama
Ciò che il core anela ed ama,
Pari a un'eco che rammenti

Un' antica e cara-istoria Che fuggi dalla memoria.

Uh! cu-cù!... Qual cantilena! Come? strigi, allocchi e gufi Svegli tutti, e fuor de' tufi? Là ripiena Di lucertole è la siepe, Gambe lunghe e turgid' epe! Sterpi qua, non altrimenti Che spirali di serpenti, Sorti fuor da roccie fesse; E si tesse e si ritesse Una rete fraudolenta Ché c' impiglia e ci spaventa. Sterpi, dico, accovacciati, Che, di pòlipi in sembianza. Van tendendo a chi s' avanza Dei tranelli e degli agguati.

Li di topi d'ogni schiatta, D'ogni pelo immonda tratta, Tutto ingombra il verde suolo. Qui di lucciole uno stuolo Ronza, vola, e con la infida Dubbia luce a lor fa guida.

Dimmi tu! Siam forse immoti, O n' andiam? Non par che tutto, Tutto roti
Come un flutto?
Rupi, piante
Fan visacci ad ogni istante,
E s' accrescon le fiammelle
Delle fatue erranti stelle.

Tienti stretto a' miei panni. Ecco una punta Da cui lo sguardo stupefatto ammira In qual guisa Mammone arda nel monte. FAUSTO.

Come torbido e fioco il mattutino
Crepuscolo rosseggia entro i burroni,
E sino al fondo dell' abisso un raggio
Pallido invia! Ne sale un vapor lento,
Ed in nebbia s' addensa, onde una vampa
Vivida spicca, che nell' aria or poggia
Come un filo sottile, ed or si frange
Come un ruscel: di là per cento vene
Serpe giù nella valle, e in breve cerchio
S' accoglie qua. Scintille, a sabbia d' oro
Simiglianti, ci piovono da presso....
Oh mira, mira! È tutta un mar di fiamme
Quanto è vasta la roccia!

MEFISTOFELE.

Il suo palagio Non illumina forse a meraviglia Per tal festa Mammon? Sei pur felice Che vederla t' è dato! Omai la ressa Tumultuosa de' vegnenti io fiuto.

Infuria la bufera e mi flagella Le reni

#### MEFISTOFELE.

I greppi della rupe afferra, O ti shalza nel fondo! Un nebulone Fa più buja la notte. E non intendi Qual fracasso è ne' boschi? Sgominati Vanno i nottoli in fuga, e le colonne De' palagi ognor verdi, in mille schegge Sono a terra riverse. Odi lo scroscio E il gemito de' rami a viva forza Scerpati, il cozzo de' tronchi sbattuti, L' acuto cigolio delle radici Svelte! Nella terribile caduta. L' un sull' altro a ridosso, e tronchi e rami S' aggruppano crocchiando, e giù nell' imo De' băratri sfranati urlano intanto E tempestano i venti. E non t'arriva E da lungi e da presso un suon di voci? D' un magico, selvaggio, orribil canto Già tutta intera la montagna echeggia. CORO DI STREGHE.

Del Bàlkeno sagliam le vette estreme. La stoppia è gialla, ma n'è verde il seme. Noi terremo lassù grande adunanza: Uran vi stanza. Per calli aspri e dirotti N' andiam fra sterpi e ciotti. Si ri..a al becco, e in fr....a

Ne va la strega.

UNA VOCE.

Sola Baubo ne viene, e d' una porca

Le schiene inforca.

CORO.

Onore a chi sel merta!

Monna Baubo preceda, e sia di scorta.
Una troja di vaglia e già feconda
In groppa se la porta;
E dietro a lei per l'erta
Delle streghe ne vien la baraonda.

voce. Da qual via giungi tu?

VOCE.

Dall' Inselstano.

Guardai dentro il covile una civetta, Che mi fe' tanto d' occhi.

VOCE.

A che tal fretta?

Va, che ti porti il diavolo!

Di becco

Mi die'la bestia; ed ecco Ferita io n' ho la mano.

CORO DI STREGHE.

Lunga e larga è la via. Che furia pazza!

Punge la forca, spazza La scopa, il bimbo affoga, e di dolore La madre muore.

UN MEZZO CORO DI STREGONI.

Noi lenti e di lumache a somiglianza

N' andiamo, ed ogni donna a noi precorre.

Quando a casa del diavolo si corre,

Di mille passi la femmina avanza.

L'ALTRO MEZZO CORO.

Non la guardiam poi tanto nel sottile

Noi! Che il piè femminile

Ci avanzi pel cammin di lungo tratto,

Che corra anche più ratto;

Spiccato un salto solo,

Noi quella strada la facciam di volo.

VOCE DI SOPRA.

Con noi da quegli scogli in su venite!

VOCI DI SOTTO.

Noi pure il salto
Spiccar vorremmo dal basso in alto.
Qui noi laviamo;
Forbiti al tutto
Qui noi ci siamo,
Ma sempre, oh lassi! senz' alcun frutto.
I DUE CORI.

Tacciono i venti, l'aria s' imbruna, Fuggon le stelle, spare la luna; Ed al bisbiglio de' nostri cori Sprizzano intorno mille splendori. VOCE DI SOTTO.

Sosta I sosta!

VOCE DI SOPRA.

Chi chiama

Dagli squarci del monte?

VOCE DI SOTTO.

Oh, mi prendete

Con voi l con voi prendetemi ! Trecento

Anni già fan ch' io salgo, 97 1 814 450 1

E pur, come vedete,

Oh, fatemi contento! ...

Chè di star co' miei pari è la mia brama.

Ti porta la scopa eti porta il bastone per sull'

Ti porta la forca, ti porta il caprone;

salige Ma se quest oggi standada ora?

Lassù non poggi,

Tu sei spacciato.

UNA MEZZA STREGA DI SOTTO.

É da gran pezza che dietro sgambetto, E l'altre tutte mi son corse innanzi.

Più riposo non ho sotto il mio tetto;

Ne qui fo troppi avanzi

"Alle streghe l' ardimento;

FAUSTO.

Ogni straccio
Buon da vela, ed ogni staccio
Da galera;
Se volare in questa sera
Tu non sai,
No, volar più non potrai.
L DUE CORL.

Giunte che sarem noi sul giogo estremo Tosto sovra il terren n' adagieremo; E per quanto s' allarghi e si distenda, Tutto ingombro verrà dalla tregenda.

(Si calano.)

### MEFISTOFELE.

Qui s' urtano, s' incalciano e si mestano; Qui fischiano, sghignazzano e cinguettano; Qui luccicano, putono ed abbruciano. Vero elemento delle streghe! Avvinghia Bene il mio lembo, o subito disgiunti Verremo.... Ove sei tu?

> FAUSTO (da lungi).

> > Qua.

### MEFISTOFELE.

Giá travolto
Fin Il?... Del dritto signoril valermi
Degg' io. Largo, dolcissima canaglia!
Largo!... Dottor, dottore, a me t' aggrappa,
E con un salto di cansar facciamo

Questo infernale tramestio che noja Da fino ad un mio pari. Una bizzarra Luce di la mi fere, e a quel cespuglio Non saprei che mi tira. Andiam! guizziamvi.

FAUSTO.

Spirto contradittor, mi vi conduci. Pur del tuo saggio avviso io mi stupisco. Salir, la notte di Valburga, il fiero Brokèn per appartarci?

MEFISTOFELE.

E quelle varie Fiamme non vedi? Un' ilare brigata Vedrai. Lo star fra pochi è ben diverso Dallo starsene soli.

FAUSTO.

Alzarmi al giogo Caro a me più sarla. Già vampe io veggo E vortici di fumo: è là che tutta Verso il genio del mal la piena irrompe. Certo non pochi enimmi ivi saranno Sciolti.

### MEFISTOFELE.

E fatti non pochi. Oh lascia, lascia Il gran mondo rombar! Ritrarci noi Nel silenzio vogliamo. Antico è l' uso Di farsi nel gran mondo un mondicino. Giovani e vecchie streghe io già distinguo Colà; nude le prime, e con prudenza Le seconde velate! A lor ti mostra,
Almen per amor mio, gentile, ammodo.
N' avrai per lieve pena un gran diletto.
La musica già sento, un arrabbiato
Frastuono! Usarci converrà l' orecchio.
Vieni! tu dei seguirmi! to fi precedo;
E ti guido; di novi obblighi stretto
Sarai con me. Che ciance eran le tue
D' un misero cantuccio? Oh guarda un poco!
La fin tu non ne secrni. Un centinajo
Di fochi ardono in fila, e là si balla,
Si conversa, si cuoce, si tracama,
Si bacia. Ov' hai di meglio?

FAUSTO.

Or di! Spacciarti

Vuoi tu qual mago, o qual dimon?

MEPISTOFELE.

Serbo, gli è ver, l'incognito. Ne' giorni
Di gran gala però le croci al petto
Si vogliono appiccar; chè se distinto
La giarrettiera non mi fa, qui tiensi
Il piede di cavallo in grande onore.
Vedi quella lumaca? A noi si striscia,
E già coll' allungar delle sue corna
La m'annusò. Se pure io lo volessi,
Celar non mi saprei. Vien meco! Andremo

Da foco a foco. Io sono il paraninfo, L'amante tu.

(Ad alcuni che siedono intorno a' carboni ardenti.)

Che fate, o miei vecchioni.

In quest' angolo estremo accoccolati? Vi loderei se in mezzo al chiasso, al riso De' giovani voi foste. Ha tempo ognuno Di starsene romito in casa sua.

GENERALE.

L'usanza istessa han donne e nazioni: Per quanti beneficj a lor si fanno, Sempre i giovani ai vecchi anteporranno. Or la tua fede in tutt' e due riponi!

Lungi le mille miglia or siam dal giusto; Vivano i padri nostri e il tempo loro! Tutto allor si facea di proprio gusto Senza censor. Che bella età dell'oro! NUOVO RICCO.

Sciocchi non fummo noi nel porci in tasca La roba altrui; ma tutto Ciò che avevam costrutto, Quando men lo vorremmo, ecco ci casca.

Chi d' un libro sensato oggi s' imbriga? Chi ne legge una riga? E pur di questi giovani monelli Non vi furono mai più saputelli.

#### MEFISTOFELE

(appare vecchio tutt ad un tratto).

Or che l' ultima volta io mi cimento
Pe' gioghi a inerpicar di questa roccia,
L' uom già maturo io sento
Al giudizio finale; e che s' approccia
Quel novissimo di mel dice il vino
Che torbido mi vien dal botticino.

### STREGA RIVENDUGLIOLA.

Non passatemi innanzi, o miei Signori, Frettolosi cosl! Non vi lasciate Fuggir la bella occasion! Degnate Guardar le robe mie : Son rare mercanzie: D' ogni sorta n' ho qui; nè di migliori, Anzi d'eguali, Trovar voi ne potreste in tutto il mondo. Nulla che contro l' uom non abbia fatto Buona prova di sè. Non v' han pugnali, Che lordi non avesse alcun misfatto; Nappi che sino al fondo Non versassero il tosco entro le sane Viscere umane; Giojel, da cui sedotta Non fosse alcuna giovane dabbene; Spada che rotta Non abbia un' alleanza; o, nelle schiene

Ferendo a tradimento, Oualche avversario spento.

#### MEFISTOFELE.

Comare mia! Voi siete
Male informata del tempo che corre.
Viete ciarpe son queste, e il fatto è fatto.
Di novità vi occorre
Provveder la bottega. Ognuno ha sete
Solo di novità.

FAUSTO.

Pur ch'io non esca Dal sentimento! E dirmelo una fiera Dovrei quel trambustio?

### MEFISTOFELE.

Va in su la schiera; Spingere tu presumi, e spinto sei.

FAUSTO.

Che femmina è colei?

MEFISTOFELE.

Mirala ben! Lilith.

FAUSTO. Lilith?

MEFISTOFELE.

La prima Moglie di Adamo; e guàrdati da quelle Chiome sì belle! Vezzo di cui soltanto ella fa stima; E se qualche garzone in lor s' invesca, Agevole non è che salvo ei n' esca.

FAUSTO.

Una coppia seduta M' appar laggiù; canuta L' una, giovine l' altra. Han certamente Ballato assai.

#### MEFISTOFELE.

Posar non si consente. Ricomincia la ridda. Or fatti innanzi! Ghermiamole. e si danzi.

### FAUSTO

(ballando colta giovine).
Gentil sogno io già sognai:
Vidi un melo e due pomelle
Che splendean ritonde e belle;
M'adescàr; su vi montai.

## · LA BELLA.

D' Eva in qua fu sempre il pomo Il piacer, l'amor dell'uomo; E lietissima son io Che ve n'han nell'orto mio.

### MEFISTOFELE (colla vecchia).

(colla vecchia).

Brutto sogno io già sognai:

Vidi un albero spaccato;

V era dentro.....,

Tuttavia mi piacque assai.

#### LA VECCHIA.

Io vi mando un bel saluto. Cavalier dal piè forcuto! Pur che pronto.... si trovi, Ne ribrezzo... provi.

PROCTO FANTASMISTA. Ciurma ribalda, qual ardire è il vostro? Ma non vi fu dimostro Che star su' pie' gli Spiriti non sanno? E voi, malnati, e voi Ballate come noi?

> LA BELLA (danzando).

Perchè si piglia affanno Colui de' nostri balli?

FAUSTO.

In ogni loco Egli si caccia, e giudica a compasso Ogni salto, ogni passo. Se non gli va, l'estima Quasi vano o non fatto; e' par che in foco D' ira maggior lo accenda Quel vedervi poggiar verso la cima. Se girar vi piacesse in un cerchietto Misero e stretto. . Com' egli suol nel suo vecchio mulino, E di più gli faceste un bell'inchino,

PROCTO FANTASMISTA.

E qui, qui tuttavia?

Cosa inaudita! Via,

Via, sgombrate una volta! Istrutti e chiari Tutti abbiam noi con lettere palmari, Che per questa diabolica genia Legge non v'è! Siam cauti, e pur folletti V'hanno in Tirèl. Ouant'anni

Non ho perduti a snebbiar gl' intelletti Da tali inganni! Ma ciechi ancora son. Cosa inaudita!

LA BELLA.

Oh, fatela finita, Nė stuccateci più!

PROCTO FANTASMISTA.

Vel dico in faccia!
Tirannide di Spirti io non sopporto;
D' usarla il mio, coraggio
Non avrebbe giammai.

(Continua la danza.)

Per quanto io faccia, Oggi a nulla riesco. Andarne insieme Però disegno, e imprendere un viaggio; Chè levarmi confido, anzi ch' io muoja, De' noeti e de' diavoli la noja.

MEFISTOFELE.

Egli or va difilato A sdrajarsi in un fetido pantano; E quando il deretano Le mignatte gli avran solleticato, Guarito n'uscirà da spirto e spirti.

(A Fausto che si era staccato dal ballo.)
Perchè da quella giovane partirti,
Che t' invitò con tanto
Piacevol canto
Dianzi a ballar?

FAUSTO.

Perché colla canzone
Un rosso topolin le usci di bocca.
MEFISTOFELE.

Or ben? di cavillar non v' è ragione; Pur che bigio il colore Non abbia il topolino, è cosa sciocca Badarvi in una dolce ora d'amore.

FAUSTO.

Poi vidi....

MEFISTOFELE.

E che?

FAUSTO. Mefisto!

Guarda un po' quella smunta giovinetta, D' aspetto così bello e così tristo, Laggiù sola e in disparte! A passo lento Si move, e, come stretta Da vincoli alle piante, Cammina a stento. Te lo dirò? Le care Forme della mia Ghita in quel sembiante Mirar mi pare.

#### EFISTOFELE.

Storna gli occhi da lei. Non giova alcuno La vista sua. L' immagine è incantata. Un idolo digiuno Di vita, e chi la guata Riesce a mal; n' agghiaccia Cogli occhi immoti e coll' immota faccia Il sangue nelle vene, E par che in sasso il guardator converta. Del capo di Medusa a te sovviene?

#### FAUSTO.

Si! d' una morta sembra

La sua pupilla; è immobile ed aperta, Qual se una mano pia Chiusa non gliel' avesse.... E pur quel petto, Quelle soavi membra Son della Ghita mia. Quelle son, quelle stesse, a cui m'ho stretto Con doleissimi nodi.

## MEFISTOPELE.

incanto è quello,

Mio debole cervello,

Che si presto t'illudi! In quella immago

Vede ognun la fanciulla ond'egli è vago.

FAUSTO.

Qual voluttà!... qual pena!...

Non so gli occhi staccarne.... e (cosa strana!) Una sottil, purpurea collana, Che giunge al dosso d' un coltello appena, Il suo bel collo allaccia.

MERISTOFELE.

Si, sì, lo veggo anch' io.... Sotto le braccia
Recar potria la testa
Che Pérseo già mozzò. Ma sempre questa
Vaghezza di chimere! Andiam sul clivo
Vicino a noi. V' è tutto allegro e vivo,
Come nel Prater. Certo,
Io non m' inganno, aperto
Un teatro vi scorgo.... Oh, che si mette
In iscena, di grazia?

SERVIBILIS.

Un dramma; ed ora
Dan principio di novo. Egli è de' sette
L' ultimo. Il farne tanti
È costume del giorno, e si lavora.
L' autore è dilettante, e dilettanti
Ne son gli attori.
Non vi torni spiacevole, o Signori,
Che così, su due piedi, io me ne vada;
Ma d'alzare il sipario assai m'aggrada.

MEFISTOPELE.

Dico: fin che sul Blocco io vi ritrovo, Voi siete in terra vostra, e tutto approvo.

# SOGNO DELLA NOTTE DI SANTA VALBURGA,

LE NOZZE D' ORO

DI OBERONE E DI TITANIA.

Intermezzo.



## INTERMEZZO.

Noi, figli audaci di Medingo, appena Riposarci or possiam dalla fatica. Una rorida valle ed un' antica Montagna, ecco la scena.

Le nozze che i cinquanta anni toccaro Diconsi nozze d'or; ma, terminati Che sien disgusti e piati, M'è quel titolo d'oro assai più caro.

OBERONE.

Spirti! se v'aggirate a me d'intorno,
Mostratelo in tal giorno.

Un amplesso d'amore oggi avvicina

Il re novellamente alla regina.

A mo' della saetta
Viene il Puck balenando, ed un codazzo
Di cento e più, s' affretta
Dietro il giullare a prendervi sollazzo.

PHCK. '

#### ARIELE.

Move un canto Ariel di paradiso; E monelli non solo al dolce suono Tocchi, adescati sono; Lusingato n'è pur qualche bel viso.

Se vivere desia

Una coppia di sposi in armonia, Pigli noi due per guida:

Subito si divida.

Se tien broncio il marito,
Se la moglie incapriccia, ecco il partito:
Mena questa a ponente,
E quello ad oriente.

ORCHESTRA. TUTTI

(fortissimo).

Trombette di zanzare e di mosconi,
E grilli e calabroni
Con tutti i lor parenti,

I musici son questi e gl'istrumenti.

Qual bolla di sapon la cornamusa Vien con enfiata pancia; Il suo gnic gnac l'accusa Che dal naso tappato ella ne ciancia. Uno spirito che si va formando.

Epa di botta, pie' di ragno, aluccia

Di mosca date al farfarel che sbuccia.

Che n'esca un animal non vi prometto, Ma, certo, un põemetto.

PICCOLA COPPIA.

A brevi passi ed a gran salti vai Per rugiade di mèle e di profumi;

Però se tu presumi

Sollevarti dal suol, t'inganni assai.

Maschere sono queste? e fede io deggio Prestare al guardo mio?

Quegli è pure Oberon, gentile iddio, Che qui presente io veggio!

ORTODOSSO.

Coda non hai, la man d'unghioni hai priva, Pure, come gli dèi

Della credenza argiva.

Un diavolo tu sei.

ARTISTA SETTENTRIONALE.

Nell' arte del disegno

Fin qui non lavorai che a mo' di schizzo; Ma prenderò più nobile indirizzo:

L' Italia in breve visitar disegno.

PURISTA.

Maledetta fortuna! ove mi guidi?
Un simile scompiglio io mai non vidi.

E fra si grande stuolo

Di maghe, incipriato un pajo solo!

#### GIOVANE STREGA.

Coprano pur le grigie, aride, flosce Di cipria il capo e di gonna le cosce; Nuda io sto sul mio capro, e mostro i flanchi Tondi, paffuti e bianchi.

MATRONA.

Troppo abbiam noi del vivere contezza Per venir teco a lite;

Sii pur giovane e vaga, imputridite Le rose ti vedrai della bellezza.

MAESTRO DI CAPPELLA.

Mosche e zanzare! i vostri acuti stocchi Dall'amabile ignuda allontanate. E voi nel prato e nel padul badate

Alla solfa, o miei grilli, o miei ranocchi!

## BANDERUOLA

(a dritta).

Il fior delle adunanze!

Ne più s' ha da bramar. Tutte recenti Spose, garzoni ed uomini valenti. Brigata di bellissime speranze.

BANDERUOLA

(a sinistra).

Se la terra non s'apra e non l'inghiotta Tutti quanti in eterno, Or ora alla dirotta

Corro a precipitarmi nell'inferno.

#### XENIE.

Come insetti siam qui, del nostro acuto Pungolo armati, a fare a Satanasso, Babbo nostro e Signore, un baciabasso; Onor che gli è dovuto.

### HLENNINGS.

Guarda come assembrate in fitte schiere Scherzano con ingenuo candore!

Altro non falla se non darci a bere Ch' hanno bontà di core.

### MUSAGETE.

In questo brulichio Di streghe io mi ci trovo;

Perocchè meglio assai con lor mi provo Che con Talia, Calliope, Erato e Clio. UN CI-DEVANT GENIO DEL SECOLO.

Fu sempre il nostro caso

L' usar con brava gente. A me t' appaja.

Monte Blocco e il germanico Parnaso

Han larga la giogaia.

VIAGGIATORE CURIOSO.

Sai tu dirmi chi sia quello stecchito Figuro, che si caccia

Con un'aria superba in ogni sito? — Colui de' Gesuiti è sulla traccia.

GRU.

Per me pescar nel torbido o nel chiaro,

s La cosa è indifferente;

Così vcdi sovente

Col diavolo il devoto andarne a pare.
UN UOM DI MONDO.

È bueno ogni veicolo,

Credete a me, per l'anime compunte;

E più d'un conventicolo

Qui pur sul monte Blocco a far son giunte.

BALLERINO.

Parmi un coro novel ne s' avvicini. Suon di tamburo! Udite?

Zitti! Fra le cannucce inaridite

Accordano le voci i monachini.

MAESTRO DA BALLO.

O vedi come ognun dimena il piede, E come può si spiccia!

Salta lo storpio, il zotico scalpiccia, E qual mostra egli faccia alcun non chiede.

SUONATORE DI VIOLINO.

S' hanno questi paltoni in odio, in ira; E via di qui verrebbero alle mani:

Ma, come gli animai d' Orfeo la lira,

Qui la piva gli unisce e rende umani.

DOGMATICO.

Né i dubbi, nè le critiche potranno Giammai trarmi in inganno. Che sia qual cosa il diavolo, è patente;

Che sia qual cosa il diavolo, è paten Egli non vi saria diversamente.

#### IDEALISTA.

Così l'immaginar del capo mio Signore oggi s'è fatto,

Che se tutto foss' io

Ciò che innanzi mi sta, sarei pur matto!

L' Essere mi procaccia un tal tormento, Che al mio cervel dà volta.

Questa è la prima volta

Che fermo sulle gambe io non mi sento.

Gusto di qui trovarmi un gran piacere, E mi consolo in questa opinione,

Che se diavoli v'han, vi denno avere,
Per giusta conseguenza, anime buone.

Van seguendo fiammelle, ed al tesoro Vicini si presumono costoro.

Nel mio seggio sto qui; però che fanno Dubbio e Diavolo rima in alemanno.

MAESTRO DI CAPPELLA.
Dilettanti scempiati!

Rane per fossi, e grilli in mezzo ai prati. Trombette di mosconi e di zanzare,

E musici, o balordi, esser vi pare?

ABILI.

Brigata siam d'allegri compagnoni: Pensier non ci molesta; Se camminar co' pie' non siamo buoni, Camminiam colla testa.

#### IMPACCIATI.

Noi di ghiotti bocconi abbiam la gola Sollucherata spesso;

Rotti nel ballo gli stivali, adesso N' andiam (che Dio n' aiuti!) a nude suola.

### FUOCHI FATUI.

Dal palude vegnamo
Che fu la culta nostra,
Ed or qui ne schieriamo,
Lucidi vagheggini, in bella mostra.
STELLA CADENTE.

Dal cielo, ove qual astro io già brillai, Quaggiù precipitai;

Or fra misere ortiche io sto sepolta: Chi m' alza un' altra volta?

Largo, largo! tiratevi da banda, E fate lor ghirlanda.

Perchè l'erba si fiacca ai gravi passi?

Spirti sono, gli è ver, ma spirti grassi.

Non veniteci qui come altrettanti Neonati elefanti.

Il Puck in questo giorno, o miei signori, Del più tardo e massiccio abbia gli onori!

#### ARIELE.

Se lievi penne all' omero v' impose Lo spirto, o la natura, Seguite il volo mio su quell' altura Sparsa di fresche rose.

> ORCHESTRA (pianissimo).

Nubi e nebbie sen vanno: azzurro e bello L'äer si fa; stormisce Il canneto e la selva al venticello;

E tutto, ecco, sparisce!

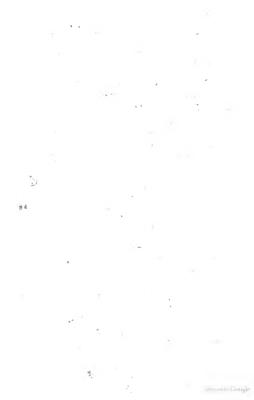

## GIORNO TORBIDO.

Campagna.

## FAUSTO E MEFISTOFELE.

## FAUSTO.

Misera, disperata e vagabonda Di terra in terra, ed or prigione? In ceppi Come una rea? serbata a strazi orrendi Crëatura si dolce?... A tanto estremo! E tu, demonio ingannator, celato Me l'hai? Stanne pur là con quella fronte! Rota pur que' feroci occhi d' inferno! Si! bèffati di me con quella tua Non soffribil presenza!... Ella in catene? In tal miseria che non ha riparo? Preda a spirti malvagi, ed al giudizio D' uomini dispietati?... E tu, perverso, Tu mi andavi avvolgendo in quei scipiti Divagamenti? della sua sventura Mi-facevi un mistero, e senz' aita La lasciavi perir?

MEFISTOFELE.

Non è la prima.

FAUSTO.

Come, esecranda creatura?... Ah muta, Infinita virtù, nella sua prima Forma di cane questo verme, quale Solea corrermi innanzi all' aria bruna, E dar ne' piedi al viandante, al suolo Gittarlo, ed aggrapparsegli alle spalle! Rendilo, il maledetto, alla sua cara Prima figura, a tal che nella polve Strisci il lufido ventre, e il mio calcagno Ve lo possa schiacciar! « Non è la prima? » Oh dolore! oh dolore! Anima viva Idear non potria che in tale abisso Di mali un' altra creatura umana Fosse caduta, e che bastar quell'una Non potesse a redimere le colpe Dell'altre tutte agli occhi dell' eterno Perdonator! Mi scorre il raccapriccio Fin nel midollo della vita al solo Pensier di questa, e tu freddo sogghigni Sul destin d'infinite!

## MEFISTOFELE.

Eccoci ancora
All' ultimo confin dell' intelletto,
Oltre il quale, o mortali, il vostro poco
Senno svapora. — E tu, perche facesti

Fratellanza con noi, se trarla a mèta Poi non sapevi? Ascendere tu brami, E guardar non ti puoi dal capogiro? Siam noi che a te venimmo, o sei tu quegli Che venne a noi?

#### FAUSTO.

Dimon! non digrignarmi In guisa tal quelle zanne voraci, Che ribrezzo mi fan!... Sublime Spirto, Che degnasti apparirmi, e il cor mi vedi, Anzi l'anima tutta, a che legarmi A questo iniquo che del mal si pasce, E si bea di ruine?

MEFISTOFELE.
Hai tu finito?

Salvala, o te perduto! Una bestemmia Terribile cadrà per anni eterni Sul capo tuo!

MEFISTOFELE.

Sprezzar della Giustizia Le catene, ed aprime i chiavistelli Già non poss' io. « La salva! » E chi di noi Nel precipizio la gittò?... Tu cerchi D'una folgore? Buon che a voi mortali Dio non l'abbia concessa!

FAUSTO.

A lei mi guida!...

Libera vo' che sia!

#### MEFISTOFELE.

Nè ti rammenti A qual rischio t' esponi? È lorda ancora La città di quel sangue che versasti. Ove giacque l' ucciso errano Spirti Vendicatori, e aspettano il ritorno Dell' uccisor.

#### FAUSTO.

Ciò pur da te?... La morte E lo sterminio d'un intero mondo Ti colgano, o demon!... Mi guida a lei, Dico, e la salva!

#### MEFISTOFELE.

Or bene; a lei ti guido; Ecco ciò che poss' io. Ma forse io regno Sulla terra e nel cielo?... Odi! La mente Annelbiar ti saprò del carceriere: Tu ne strappa le chiavi, e fuor la mena Con mano d'uomo. Io veglio. I miei fatati Corridori son pronti, e vi trafugo. Giò m' è dato di far.

FAUSTO.

Su dunque, e in via!

### CAMPAGNA APERTA.

Notte.

FAUSTO E MEFISTOFELE (galoppano sopra neri cavalli).

FAUSTO.

Che fanno a quel patribolo coloro?

MEFISTOFELE.

Che cuocano, che mestino lo ignoro.

FAUSTO.

Van su, van giù, si curvano, e di novo Si levano.

MEFISTOFELE.

Un ritrovo

Di streghe.

FAUSTO.

Oh vedi, vedi!

Vi si asperge e consacra.

MEFISTOFELE.

Andiam! procedi.

(Via.)



### PRIGIONE.

FAUSTO con un mazzo di chiavi ed una lampada sull'ingresso d'un usciolino di ferro.

Un brivido in quest' ora,
Non mai provato, assale
L'anima mia. Quanto soffrir di male
Può la umana natura,
Mi preme e strazia. — In queste umide mura
Ella dimora.
È rea, falli; ma vinto
Non ha l'animo suo che un buono istinto.
— Che? dubiti? Spavento
Hai tu di riveder quella sembianza?
L'indugio d' un momento
Può la morte affrettar... Non più! t'avanza!
(Sceptie una chiave.)

(Sceglie una chiave.)
CANTO INTERNO.

La putta di mia madre
Mi strangolò;
Quel tristo di mio padre
Poi mi mangiò.

FAUSTO.

La sorellina mia

Raccolse l' ossa

Gittate via, E in una fresca fossa

Le sotterrò.

Ivi in bell'augellino io mi cangiai.

Vola, augellin! vai, vai!

FAUSTO:

(apre ed entra).

Non sa che al suo diletto Giunge il romor de' ceppi, ed il fruscio Che fan le paglie del misero letto.

(S' avvicina.)

MARGHERITA

(nasconde il viso sul giaciglio).

Buon Dio! buon Dio!... Vengono... O dura morte!

FAUSTO

(piano).

Ah taci! taci! A schiuderti le porte Qui mi vedi, amor mio.

MARGHERITA

(balza in piedi e si volge a lui).

Se un nom tu sei, Compianzi a'mali miei!

FAUSTO.

Taci! destar dal sonno

Le guardie tue si ponno.

(Prende in mano le catene per aprirle.)

MARGHERITA

(s' inginocchia).

Carnefice! onde tieni

Su me questo poter? Tu già ne vieni? Di mezza notte? Oh lasciami brev' ora

Vivere ancora!

Ma di! non ti rimane

Forse tempo che basti alla dimane?

Morir giovine tanto!

(S' alza.) Giovine tanto!... Ed anche un di fui bella!...

E la beltà fu quella

Che m' ha perduta... A canto M' era l' amico mio, che m' abbandona

Ora nel pianto.

Stracciata è la corona,

Son dispersi i miei fiori!... A che mi vai

Così strignendo? Che ti feci io mai?

Ti movano i miei preghi!... Io non ti vidi Dacchè nacqui!

PAUSTO.

Dolor! chè non mi uccidi?

MARGHERITA.

Or sono in tua balia! Consentimi che dia

Poco latte al mio bimbo! Al cor vicino

Tutta notte mel tenni il mio bambino; E me l'han tolto per recarmi affanno. Or mormorando vanno Ch' io l' abbia ucciso l...

Mai più non mi vedran sereno il viso.

Mi posero in canzone... Son pur gli uomini tristi!... Il fin d'antica Romanza è questa, e vuolsi ch' ella dica Di me!

### FAUSTO (gettandosi a' suoi piedi).

L' amico tuo, steso a'tuoi piedi, Ti trarrà da quest' orrida prigione.

MARGHERITA.

In ginocchio, in ginocchio, e tutti quanti Preghiamo i Santi!... Guarda! Non vedi

Sotto alle scale,

Sotto alla soglia. L'inferno? È là che strepita e gorgoglia. Lo Spirito del male

Vi fa nel suo furor quella tempesta.

FAUSTO

(forte).

Ghita, mia Ghita! MARCHERITA

(attenta).

La sua voce è questa!...

Dov' e?... Per nome intesi
Chiamarmi!... Error non presi...
Guardia alcuna io non'vo'... Libera or sono;
Vo' serrarmi al suo collo, e stretto stretto
Tenermelo sul petto!
Ghita intesi gridar... Sul limitare
Egli mi s' affacciò fra gli urli, i ghigni,
Il frastuon degli Spiriti maligni.
Oh distinsi ben io delle sue care
Parole il noto, dolcissimo suono!

FAUSTO.

lo son!

MARGHERITA.

Sei tu? Ripetilo, o mio caro!

Egli è desso! egli è desso!... Ove n'andaro

Or le mie pene?

Ove la mia prigion, le mie catene?

Sei tu! tu sei venuto

A sciogliermi da' ceppi... Eccomi sciolta!

Ecco di novo

La via su cui veduto

lo t' ho la prima volta.

Ed ecco l' orticello,

Quel caro e bel ritrovo

Ove t'aspettavam la Marta ed io.

(cerca di condurla via).

Oh mi segui! mi segui!

#### MARGHERITA.

Attendi un poco.

Troppo m' è bello Lo star nel loco Dove tu stai, cor mio.

Dove tu stai, cor mio.

No, no! l'indugio può costarne assai.

Che? più baciar non sai?
Disimparasti i baci
Dacche lungi mi fosti?
Perche tutte mi tremano le vene
Nello stringerti al petto? E pur solevi
Aprirmi il paradiso
Col tuo sguardo d' amor, col tuo sorriso.
E pur... te ne sovviene?
Parea che soflocar tu mi volessi
Nei baci e negli amplessi.

(Lo abbraccia.)

Die! com'è muto,

Freddo il tuo labbro! Ov' hai L' amor perduto? Chi tel rapi?

Baciami, o bacio io te!

(Volge da lui la testa.)

FAUSTO.

Vieni, fa' cor, t' affretta!

Ben più che non t'amai, Mille volte ora io t'amo! Ma ti scongiuro a mani giunte, usciamo!

MARGHERITA

(volgendosi a lui). Sei tu ben? Sei tu ben?

FAUS

Son io... deh vieni !

MARGHERITA.

Sei tu che mi scateni?

Tu che al seno amoroso ancor mi accogli? Ma non ti desto raccapriccio? Ignori Tu chi disciogli?

FAUSTO.

Su, su! partiam... Già spuntano gli albori.

La madre he morta, il mio bimbe affegate... A te non fu donato Come a me?... Non è tuo?... Si, si tu sei! Sei tu!... quasi non credo agli occhi miei. La tua man....non è sogno, è pur l'amata

Tua mano... oime! bagnata... Lavala... e sangue qui! Che mai facesti? Deh riponi l'acc.ar.

FAUSTO.

Pon fine a questi

Ricordi di dolore; Ah tu mi spezzi il core!

E Transfer

#### MARGHERITA.

Io voglio che tu viva, e sia tua cura Diman dar sepoltura, Così come t'accenno, a tutti noi. Scegli per la mia madre il primo loco; A fianco il mio fratello, Ed io da parte un poco; Ma non già posta Troppo discosta. Giacciami al destro lato il bambinello. Chè starmi alcuno non vorria da presso... Oh l' averti vicino era suprema Felicità! ma più nol m' è concesso. Il cor nell' accostarti ora mi trema; E par che a te mi tiri una potente Mano, che duramente Tu mi ributti.... e pur mi guardi ancora Tenero, dolce; e qual tu m' eri allora Sei pio, sei buono.

FAUSTO.
Vieni dunque con me, se tale io sono.

MARGHERITA.

Dove?

FAUSTO.

Fuori, all' aperto.

MARGHERITA.

È sulla entrata

La fossa, e fuor m'agguata

La morte!... Or ben, mi guida a quella stanza Di pace, e non più lungi!... Oime, tu parti? Potessi accompagnarti!... Oh quanto io sarei lieta!

PAUSTO.

Lo puoi, nessun tel vieta: Schiusa è la porta.

#### MARGHERITA.

Nol posso; ogni speranza.

Per me del tutto è morta.

Spiata io son. Che giova

La fuga? È cosa dura

Quell' essere costretta.

A mendicar colla doppia sventura

Di non sentirsi netta

La coscienza. Che dolor non prova

L' esule nella terra a lui straniera!

E là pur sarei presa e prigioniera.

Non rimarrai qui sola: Resto io con te.

### MARGHERITA.

Va, vola!
Salva, salva il tuo povero bambino!
Segui il cammino
Del ruscel, varca il ponte, entra nel folto
Della boscaglia, e volto
Sempre a sinistra, cerca d'una gora

Chiusa da pali.... È là! si muove ancora..., Tenta levarsi.... Oh subito gli stendi La mano.... il prendi!... Salva! Salva!

#### FAUSTO.

Oh ti calma?... Un solo passo, E libera sei tu....

## MARGHERITA.

Di là dal monte
Fossimo noi!... Seduta
Mia madre è sopra un sasso....
Piove un freddo sudor dalla mia fronte...
Sta su quel sasso, e muta
Non guarda e non accenna;
Grave ha la testa,
E le tentenna.
Troppo a lungo dormi, più non si desta:

# Oh quei tempi, quei tempi eran migliori! FAUSTO.

Dormi per favorire i nostri amori....

Se i detti miei, se i miei preghi son vani, Saprò malgrado tuo....

### MARGHERITA.

Da me ti scosta!
Forza non patiro!... Via queste mani!...
Tu mi strozzi il respiro.... E quando opposta
Mi sono a un tuo desio?

#### FAUSTO.

Ghita, amor mio,

Spunta il di!

MARGHERITA.

Quello,

Quel di che darmi tu dovei l'anello.

Non dir che teco è stata

La Ghita. Oh che nol sappia anima nata!...

Povera mia ghirlanda or or tessuta, E già caduta!

Ancon no nivo

Ancor ne rivedrem ; non alla danza

Però. La gente

Preme, s' avanza,

Ma quieta così che non si sente.

Ne son piene le strade e tutta quanta

La piazza.... Un suon non odi?

Suon di campana.... Han franta

La verga.... Oh di che nodi M'allacciano, mi stringono!... Già calco

L' infame palco;

Già la mannaia, che il collo mi fende,

Sul capo a tutti or pende....

Silenzio sepolcral!...

FAUSTO.

Perchè son nato?

MEFISTOFELE

(appare all' ingresso).

Sollecita, o spacciato

Sei tu! Qui non si vuole Nè tardar, nè cianciare inutilmente. Tremano i miei cavalli, ed imminente È il nascere del sole.

MARGHERITA.

Che mai si leva dalla terra?... È desso! Via, via di qui! Lo scaccia, Enrico mio!... Che vuol, che cerca in questo Santo recesso?...

FAUSTO.

Morir tu non devi.

MARGHERITA.

Alle tue braccia, Giustizia eterna, mi confido!

MEFISTOFELE (a Fausto).

Presto!

Seguimi! o ti abbandono Nelle peste con lei.

MARGHERITA.

Padre! tua sono;

Scampami dal nemico! Angeli, circondatemi! Beate Schiere, su me vegliate! Enrico! orror mi fai!

(Voce interna che ripete)
Fu giudicata!

VOCE DALL'ALTO.

Ella è salvata.

MEFISTOFELE (a Fausto).

Tu meco.

(Sparisce con Fausto.)
VOCE INTERNA.
Enrico! Enrico!



### NOTE.

Pag. 3.

Voi m' affollate? Or ben! ch' io v' abbia intorno Così, quai dalla nebbia uscite fuora.

Siccome nell'interpetrazione di questi due versi io mi scostai da quella degli altri (intendo de' più noti) traduttori italiani, e siccome mi rimane il dubbio che il concetto dell'autore non balzi subito agli occhi del lettore così chiaro come a me pare che sia, aggiungo qui due righe di più larga spiegazione. Queste mirabili ottave che sono quasi la prefazione della tragedia, e nelle quali il poeta ritorna mestamente, col cuore pieno d'affetto e di memorie, ai tempi della sua giovinezza, furono fatte nel 1797, quando egli riprese, per compierlo, l'immortale suo lavoro. Le fuggitive visioni d'una volta tornano a visitarlo; ma egli teme di non poterle trattenere, teme di non potere, inoltrato, com'è, nella vita e nell'arte, abbandonarsi ai facili e prepotenti sogni degli anni giovanili. Pure poichè queste visioni lo incalzano e lo affollano da ogni parte, egli non può resistere più a lungo, e nuovamente le accoglie, ma a condizione che esse rivivano ne' suoi versi, quali egli le vede uscire dalla nebbia della leggenda e dell'immaginazione, nè egli debba sacrificare le loro forme fantastiche, vaporose e talora scomposte, alle severe necessità d'un'arte già fatta in lui si matura. E per tal modo, s'io non erro, egli accenna e giustifica quelle parti della tragedia in cui si laseia andare ad ogni maniera di sogni e di fantasie,

delle quali i lettori, anche i più acuti, non vedono molte volte la ragione e il legame.

Pag. 73 e pag. 78.

Colà dietro al camino ec.

Fra il camino e la soglia ec.

Il testo ha Ofen, che propriamente si dovrebbe tradure stufa. lo, che nella prosa sono tra i primi ad acettare gni parola nata o battezzata in Toscana, soglio andar più guardingo nella poesia, e questo per certi miei vecchi scrupoli d'arte. lo dunque, pur sapendo che a Firenze la voce stufa è sulle bocche di tutti, tradussi camino, che fu da altri antori usato in quel senso. Ad ogni modo, per quelli a cui non piacesse il camino, metto qui anche la stufa, e li prego di leggere così:

Pônti dietro la stufa. Il mio guanciale, Piacevole animale,

Miglior ti do.

Ed a pag. 78 si sostituisca Stufa al camino.

Pag. 80.

E quando un tal sia detto

Bugiardo, corruttore o maladetto.....

Il testo ha Fliegengott (dio delle mosche), che è una traduzione di Baal Sebub, da cui è venuto il nostro Belzebù. Doveva tradurre Bio mosca, o Dio delle mosche, come han fatto altri? Non c'era verso che la mi entrasse, perchè nel popolo tedesco il Fliegengott è parola usata comunemente, e che dall'uso ritrae la sua efficacia; in italiano mi pare una oscurità e una stranezza. Avrei potuto tradurre

Belzebi, che ha il doppio vantaggio di essere conosciuto dal popolo italiano, e di significare a capello Dio delle mosche; ma ho preferito usare il maledelto, per accordarlo meglio cogli altri due modi di chiamare il demonio corruttore e bugiardo. Usando Belzebi, che presso noi ha il valore di un nome proprio individuale, mentre gli altri due sono qualità applicate a una persona, e quindi nomi generalissimi, mi pareva che si sarebbe dovuto anche usare Salana. che significa appunto bugiardo, ed baddon, che vuol dire traditore. Per quelli poi a cui queste ragioni non paressero buone, ho preparato i seguenti versi, nei quali Belzebih ha il posto che gli compete.

Con voi, signori miei,

Si va dritti dal nome alla sostanza.

E se quello sentiam di mentitore,

Di corruttore,

Di Belzebù, n'abbiam che ce ne avanza.

Pag. 152.

. . . . . Ov' è la coppia

De' corvi tuoi?

Il Guerrieri tradusse corna, forse nella supposizione che il Göthe abbia usato il vocabolo Raben, corvi, per traslato o metafora. lo tradussi letteralmente, perchè i corvi, ne' miti scandinavi, sono compagni indivisibili di Odino, e l' uno di essi è chiamato Hugin, pensiero, l' altro Munin, memoria; e tanto più che nel IV Atto della Seconda Parte gli accennava il Göthe come messaggeri del diavolo.

Pag. 247. Notte di Santa Valburga.

Il testo ha Walburgisnacht, che letteralmente dovrebbe tradursi notte di Valburga, ma che io ho tradotto notte di Santa Valburga, per la stessa ragione per cui diciamo Farsto. la notte di San Bartolommeo e non la notte di Bartolommeo, il giorno di San Giovanni o di San Giovanni e non il giorno di Giovanni o di Giacomo, come soglion dire i Tedeschi. Taluno propose che si traducesse tregenda; ma questa voce ha un senso troppo generale pel caso nostro. La notte di Sanla Yalburga (quella che precede il primo giorno di maggio) era di fatto pei creduli volghi tedeschi una tregenda che avea luogo sul Bloksberg; ma ce n'erano anche altre, sebbene di minor fama, come quelle, per es., delle notti precedenti i giorni di San Giovanni, di San Giacomo e d'altri santi, delle quali è fatta menzione nei processi contro le streghe.

### Pag. 272. Intermezzo.

Gli epigrammi di cui è formato questo Intermezzo erano nella loro forma primitiva destinati a comparire nel·l'Almanacco delle Muse pel 1798 di F. Schiller, quasi a seguito degli Xenien comparsi nell'almanacco dell'anno precedente; ma non furono pubblicati allora, perchè lo Schiller volle astenersi da ogni polemica, e il Göthe, dopo averli in molte parti ritocati, trovò loro un posto nel Fausto. Il titolo dell'intermezzo (Le nozze d'oro d'Oberone e Titania) è preso dal Sogno d'una notte d'estate dello Stakespeare, 'nel quale Oberone e Titania, separati da lungo tempo, festeggiano la loro riunione. Dallo stesso Sogno d'una notte d'estate è preso il personaggio fantastico Puck, che è uno spirito del seguito d'Oberone, che eseguiva gli ordini di lui, e lo rallegrava colle sue buffonerie.

Ariele è uno spirito aereo agli ordini del mago Prospero nella Tempesta di Shakespeare.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Questo dramma fu recentemente voltato in versi italiani dal mio illustre amico Giulio Carcano con quella maestria che tutti sanno.

Uno spirito che si va formando. — Göthe allude qui senza dubbio a que i poetastri, i quali ignorando che la poesia dovrebbe formare un tutto pieno d'armonia che fluisce dall'intimo del cuore, accozzano ed impastano rime stentate, e danno in luce meschinità che spacciano poi per capolavori.

Piccola coppia. — Questa piccola coppia potrebbe siguificare l'unione di cattiva musica con cattiva poesia; quelle nojose composizioni di canzonette, nelle quali non sai se sia maggiore la mediocrità dei compositore, o quella del poeta.

Viaggiatore curioso. — Il poeta allude qui a Nicolai, il quale odiava a morte tutto ciò che sapeva di superstizione ed imisticismo; lo stesso che sotto il nome di Procto fantasmista viene deriso nella notte di Santa Valburga.

Ortodosso. — Qui il Götlie prende segnatamente di mira la polemica con cui Fr. Stolberg assall la poesia di F. Schiller intitolata: Gli Dei della Grecia.

Purista. — Nel purista è raffigurato Gioachino Enrico Campé, che in fatto di lingua era pieno di scrupoli, e che per amore di purità non si peritava di spogliare la lingua delle parole più necessarie e già santificate dall'uso.

Banderuole. — Pare che il poeta con questa banderuola che gira voglia alludere ai fratelli Stolberg, i quali da giovani furono presi da quella inclinazione all' indipendenza che allora era diventata di moda, e, pretendendo che l'uomo debba ritornare allo stato di natura, stimavano poter disprezzare ogni sociale riguardo. Ma a un tratto i durgiovani conti, lasciato questo culto esagerato della natura, si posero sopra una via del tutto opposta.

Xenien. — Dal greco Eivrov, che vale dono agli ospiti. Erano regali che i Greci e i Romani solevano fare agl' initati od ai visitatori. Marziale intitolò Xenie il libro XIII de' suoi Epigrammi, e lo stesso nome fin dato dallo Schiller a una serie di 400 distici pubblicati nell' Almanacco delle Muse per il 1797, che si riferivano allo stato della dottrina in Germania, e censuravano argutamente i lavori letterari di poco merito, sferzando gli scrittori contemporanei, e mescolandovi molte osservazioni sulla vita, sui costumi ec. L'opinione pubblica gli attribui tosto allo Schiller ed al Göthe, il che fu poi confermato. Eccone un saggio.

Contro un F. Manso, autore di una cattiva versione in tedesco della Gerusalemme Liberata.

Ove un tempo sorgea Gerusalemme,
Che Torquato cantava, a noi lo addita
L'asfalto delle fetide maremme.

Contro lo stesso Manso, scrittore di un' Arte amatoria.

D'un'arte per amare hai tu mestiero? Ti fu natura illiberal davvero!

Ecate, santa dea! questa scienza
D'amar, che scrisse il Manso, a te consacro.
Vergine ell'è; guardata ha l'innocenza.

Non v' ha cosa più laida e ributtante Del far licenzioso in un pedante.

Il verso uggioso d'una mente eunuca Ne insegna come s'ami e si seduca.

Contro un critico lodatore del Poema di Paolo Richter, intitolato L'Espero.

Per farlo grande t'affatichi invano; Però che tu, portandolo sul dorso, Gobbo diventi, ed egli è sempre un nano.

#### A certi lettori.

Fate di tante pagine lettura Che non sanno di sale, ed or v'incresce Se queste vi safiamo oltre misura?

Contro il conte Stolberg, che criticò la poesia di F. Schiller,

Gli Dei della Grecia.

Perchè gli Dei di Grecia hai tu deriso, Febo ti rotolò giù dall' Olimpo: Tu però rimbalzasti in paradiso.

Anacarsi secondo (contro Anacarsi Krammer).

Tronco al primo Anacarsi il capo avete, Francesi! Or con mirabile prudenza Venirne senza capo un ne vedete.

#### Ripetizione.

Cento volte io l' ho detto e l' ho ridetto: Errore è sempre error, sia che lo sparga L' uom grande o l' uomo abbietto.

#### Speranza.

Mi togliesti l'onor, perchè levai La voce contro te: ma che l'onore Doppio ai martiri torna, aucor non sai?

#### I Sacerdoti di Baal.

O santa libertà l son teco i voti Più sublimi dell' uom; ma non potevi Sceglierti più ribaldi i sacerdoti!

Anacarei Cloz

#### Filosofia alla moda.

O cima de' risibili cervelli!

L'indagar che fa l'uomo\_arcani veri,
Per giovarne il saper, tu moda appelli?

Incontro inaspettato. Ad uno scrittore d'Almanacchi (Ramler).

Qui ti ritrovo? nel regno defunto?

Ma forse, amico mio, non t'ho lasciato
Vivo e sano a Berlin? Come qui giunto?

#### Risposta.

Circola su nel mondo il corpo mio Negli Almanacchi; ma lo spirto, ahi lasso! Da gran tempo varcò di Lete il rio.

#### Almanacco del Voss.

Ricordato, o buon Vosse, almen tu sia All'apparir del Calendario novo; Chè nel resto dell'anno ognun t'obblia.

Archivi del tempo e del suo gusto, giornale redatto dal Meyer, dal Rambach e dal Fessier.

Sulla coperta un abile cesello Disegnò le tre Grazie. Oimé, la parte Ne volta, Aglaja, che tacer è bello!

Contro l'autore d'un nuovo dramma intitolato Faust.

Spesso Fausto al dimon (la è nota cosa) In Germania si diè. Ma l'empio patto Mai, com'or, non fu scritto in peggior prosa. Contro un purista (J. H. Campe).

Causate la terribil lavandaja Che ci purga il sermon dalla borraccia Straniera col sapone e colla ghiaja!

Contro il poema di A. Kleist intitolato Zamori.

Lingua ha questo poema ed armonia; E sarebbe perfetto, ove ci fosse, Ciò che non trova alcun, la poesia.

Hennings. Augusto Federigo de Hennings in un suo periodico intitolato Il Genio del Tempo aveva accusato il Gothe e lo Schiller d'avere nei loro Xeniea insozzata la musa con trivialità, con isguaiataggini e coi meschine personalità. Ora costui è tirato dal Göthe sul Bloksberg.

Nel Musagete è rappresentato lo stesso Hennings, che, apunto con questo titolo avea pubblicati nel 1798 e 1799 apunto con questo titolo avea pubblicati nel 1798 e 1799 apunto sori ti quali facean seguito al suo Genio del Tempo, e che pretendevano gareggiare coll' Almanacco delle Muse dello Schiller. Il Göthe allude all'imperizia d' un tal condutiero delle Muse, forzandolo a confessare di credersi più atto a condurre un esercito di streghe, anzichè il picciolo coro delle Muse. Anche nella strofa seguente il poeta allude al citato periodico.

Viaggiatore curioso. — Un'altra allusione al Nicolai, al viaguale era stato appiecicato il soprannome di Jesuitenriecher (fintatore di Gesuiti), perchè egli, per una sua idea fissa, vedeva dappertutto Gesuiti e gesuiterie.

Gru. — In questa gru volle il poeta raffigurare il pio Lavater, che avea (come il Göthe medesimo scrive ad Eckermann) il portamento e l'andatura d'una gru. Egli è qui tirato in iscena qual contrapposto del Nicolai, che lo avea accusato di cattolicismo e di gesuitismo.

Un uom di mondo. — C' è chi vuol raffigurare in questo uomo di mondo lo stesso Göthe.

Dogmatico. — In questa e nelle seguenti strofe il poeta acconna i dissidi che dividevano le diverse scuole di filosofia. Al dogmatico, che ammette per provato quello appunto che è da provarsi, e si raggira così in un circolo vizioso, pare evidente che il diavolo ci deva essere, per la ragione che altrimenti non ci sarcibbe.

Idealista.—Nell' Idealista è deriso l'idealismo fichtiano. Fichte, per dirla nel suo linguaggio, concepiva il non-io come un prodotto dell' io, che determina sè medesimo, e non come qualcosa d'esistente fuori dell' io.

Scettico. — In tedesco Teufel (diavolo) fa rima con Zweifel (dubbio), e potè dare argomento al bisticcio, che in italiano non ha senso alcuno.

Maestro di Cappella. — Alla filosofia segue ora la poliaca. Per Fuechi fattai il poeta intende gli uomini nuovi balzati al potere dalla Rivoluzione. Nelle Stelle cadenti raffigura quei personaggi precipitati dall' altezza dove li aveva collocati la nascita illustre, ma che non ebbero mai alcun merito personale, e che ora, caduti in basso stato, non sauno per la loro inettitudine conservarsi degni dello splendore ereditato dai maggiori.

I Massicei rappresentano gli uomini della Rivoluzione che tendono al fine che si sono proposti, senza nemmanco curarsi degli ostacoli che incontrano per via. Pay. 283.

Giorno torbido.

Questa scena fu seritta dal Göthe in prosa, forse perchè volendo nel suo poema raccogliere e intrecciare ogni forma di bellezza letteraria, non amó fosse escluso un brano di prosa. Io avrei dovuto, anche per reverenza all'autore, tradurla egualmente in prosa; ma nel voltare in tailano quelle idee si mirabili e piene di poesia, m'accadde che, quasi senz'accorgermi, le vidi ripigliare, come propria veste, quelle forme poetiche che l'autore tedesco avea loro negate, e mi trovai i versi già fatti. Non seppi, lo confesso, resistere alla tentazione di quelle forme, tanto più che questa scena di si schietta e potente poesia teneva dietro a quella più intricata e nebbiosa della Notte di Santa Vulburga, e dovea parere al traduttore, come certo parrà ai lettori, una specie di riposo.

### INDICE DELLA PARTE PRIMA.

IL FAUSTO DI WOLFANGO GOETHE ...... Pag. 1

| INTRODUZIONE LXX                        | XIII                 |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Offerta                                 | 1                    |
| Prologo sulle scene                     | 7                    |
| Prologo in cielo                        | 19                   |
| PARTE PRIMA DELLA TRAGEDIA.             |                      |
| Fausto e lo Spirito                     | 31                   |
| Fausto e Wagner                         | 39                   |
| Alla porta                              | 53                   |
| Fausto e Wagner                         | 39<br>53<br>59<br>73 |
| Camera di studio                        | 73                   |
| Mefistofele. Uno scolare                | 107                  |
| Mefistofele. Fausto                     | 119                  |
| Cantina d'Auerbach a Lipsia             | 121                  |
| I precedenti. Fausto. Mefistofele       | 127                  |
| Cucina di una strega                    | 143                  |
| Strada                                  | 159                  |
|                                         | 165                  |
| Luogo di passeggio                      | 173                  |
| Casa della vicina                       | 177                  |
| Strada                                  | 189                  |
| Giardino della Marta                    | 193                  |
| Casetta nel giardino                    | 205                  |
| Foresta e spelonca                      | 207                  |
| Margherita all'arcolajo                 | 215                  |
| (Segue la musica del Maestro V. Lutti.) |                      |
| Giardino della Marta                    | 217                  |
|                                         | 225                  |
| F                                       |                      |

# 316 INDICE DELLA PRIMA PARTE.

| Alla fontanaPag.                                         | 22  |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Spaldi.                                                  | 23  |
| Morte di Valentino                                       | 23  |
| Duomo                                                    | 24  |
| Notte di Santa Valburga                                  | 24  |
| Sogno della notte di Santa Valburga, o le nozze d'oro di |     |
| Oberone e di Titania                                     | 271 |
| Giorno torbido                                           | 28  |
| Campagna aperta                                          | 28  |
| Prigione                                                 | 28  |
| Note                                                     | 303 |
|                                                          |     |

# Errata-Corrige.

| $P_{J}_{\xi}$ . |    |                                     |         |                               |
|-----------------|----|-------------------------------------|---------|-------------------------------|
| 78              | 15 | Mani, per solo suo voler, trafitto? | leggasi | Mani trafitto?                |
| 97              | 4  | pur                                 | -00     | poi                           |
| 200             |    |                                     | -       |                               |
| 202             | 11 | Di trattenermi ancor                | **      | Di trattenervi ancor          |
| 220             | 19 | Mia, no, nol temer.                 |         | Mia, no! non lo temer.        |
| 273             | 9  | Noi, figli audaci di Medingo,       |         |                               |
|                 |    |                                     | *       | Noi figli invitti di Medingo, |
| 277             | 6  | HLENNINGS                           |         | HENNINGS                      |
| 279             | 43 | E mi consolo in questa opinione     |         |                               |
|                 |    |                                     |         | Emirallamain musta' a         |

# ALTRE OPERE DI ANDREA MAFFEI.

# ARTE, AFFETTI E FANTASIE,

LIRICHE.

Un volume, con ritratto. — It. Lire 4.

# TEATRO TRAGICO DI FEDERIGO SCHILLER.

4 volumi. - It. Lire 16.

# TRAGEDIE DI GIORGIO LORD BYRON

Un vol. - It. Lire 4.

# MACBETH.

TRAGEDIA DI GUGLIELMO SHAKSPEARE;

### TURANDOT.

FOLA TRAGICOMICA DI CARLO GOZZI,
INITATE DA FEDERIGO SCHILLER.

Un vol. - It. Lire 4.

# IL PARADISO PERDUTO.

DI GIOVANNI MILTON,

Prima edizione fiorentina. -- Un vol. -- It. L. 4.

Formato Diamante.

# IDILLI DI S. GESSNER. — POEMI DI T. MOORE. ARMINIO E DOROTEA DI V. GOETHE.

Un volumetto, con ritratto in fotografia. - L. 2. 50.

# MISTERI E NOVELLE DI LORD BYRON.

Un volumetto. - Lire 2.

١,

Maggio 1869.

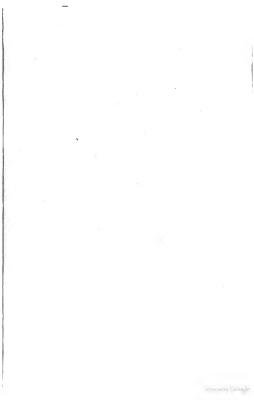

- - - 1 / Engi-

Ì







